# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

## COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana

# ACTA FRANCISCI PP.

# LITTERAE DECRETALES

I

Quibus beato Caesari de Bus Sanctorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

«Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis» (Ps 119, 105).

Beatus Caesar de Bus, penitus Domino coniunctus, doctrinae adipiscendae, orationi et Dei Verbo nuntiando vitam dicavit. Per planam, proximam familiaremque loquelam, doctrinam christianam tradidit, cupiens ut auditores non modo "eruditiores" fierent, sed "magis credentes".

Ortus die III mensis Februarii anno MDXLIV Cabellione Provinciae, qui tunc ad Statum Pontificium pertinebat, ex generosa familia, frequenti ac penitus christiana, domi primum est institutus, deinde apud collegium Iesuitarum Avenionense. Duodeviginti annos natus cursum honorum militum est amplexus. Domo repetita, familiae bonis curandis dedit operam. Anno MDLXX ab Aula regia Francogalliae est pellectus, ubi Alexander frater adstabat, tribunus militum promotus Regis custodiae, sed duobus annis post, militiae lassus, Cabellionem rediit. In iubilaeo anni MDLXXV, precatione adiutus ac simplici doctrina duorum laicorum, scilicet Antoniolae Reveillade, dominae comitis familiae de Bus, necnon Aloisii Guyot, sartoris et aeditui cathedralis templi, et postea Iesuitae patris Petri Péquet, funditus Deo et catechesis

missioni se tradidit. Presbyterali ordine auctus, sicut exemplar sanctum Carolum Borromeo sumpsit. Annis MDLXXXVI-MDLXXXVIII in eremum Sancti Iacobi Cabellionis se contulit, precationi se dicans ferventer et inquisitioni Catechismi ad parochos. Die XXIX mensis Septembris anno MDXCII apud locum Isle-surla-Sorgue Congregationem Patrum Doctrinae Christianae condidit, quae in docendi opus aut "exercitium" Doctrinae Christianae incumberet, unde vero utique eveniret magnus profectus in fidelium spiritalem salutem. Subsequenti anno Franciscus Maria Tarugi, C.O., archiepiscopus Avenionensis, templum "Sanctae Praxedis", in eodem loco, eis commisit, ubi Patres Doctrinam Christianam protinus tradere coeperunt. Beatus Caesar constituit etiam "Filias Docrinae Christianae", idem habens propositum catechismum tradendi atque puellarum manipulos comparavit, quas in vicos ac rura mitteret, ut "exercitium Docrinae Christianae" tenerent. Congregatio Patrum Doctrinae Christianae die xxvII mensis Decembris anno MDXCVII a Decessore Nostro Clemente VIII est comprobata et beatus Caesar eiusdem Superior Generalis est electus. Infirma cum esset valetudine et magna incommoda, tum corpore tum spiritu, pateretur et caecus esset, praedicare et paenitentiae sacramentum ministrare perrexit. Avenione die xv mensis Aprilis anno MDCVII, sexaginta tres annos natus, obiit, in Sollemnitate Paschali, animi affectu et aestimatione fratrum necnon sanctitatis fama circumdatus.

A sancto Paulo VI die xxvII mensis Aprilis anno mcmlxxv est beatificatus. Canonizationis causa eventus exhibitus est cuiusdam sanationis, quae mira habita est quaeque Salerni Italiae anno MMXVI accidit, attinens ad iuvenem quandam, gravi meningite correptam, addita antecedenti cerebri haemorrhagia. Dioecesana Inquisitio huius eventus, miri habiti, in archidioecesi Salernitana - Campaniensi - Acernensi a die xxvIII mensis Maii anno mmxvIII ad diem xxix mensis Maii anno mmxix peracta est, cuius iuridica validitas die xx mensis Septembris anno MMXIX est agnita. Periti Medici Congregationis de Causis Sanctorum, die v mensis Martii anno mmxx in congressu coadunati, unanimiter plenam ac mansuram, ad scientiam haud explicabilem, sanationem iudicarunt. Congressus peculiaris Consultorum Theologorum die XVI mensis Aprilis anno MMXX unanimiter palam est suffragatus sanationem ad intercessionem beati Caesaris de Bus pertinuisse. Cardinales et Episcopi, in Sessione ordinaria die XIX mensis Maii anno MMXX coadunati, eam verum miraculum sunt arbitrati, sic Nos Ipsi, die xxvi mensis Maii anno mmxx, facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super miraculo ederet. In Consistorio die III mensis Maii anno mmxxi statuimus eiusdem canonizationem, atque die IX mensis Novembris subsequentis decrevimus ut canonizationis ritus in Foro Petriano die XV mensis Maii anno mmxxii celebraretur.

Hodie igitur in Foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Titum Brandsma, Lazarum dictum Devasahayam, Caesarem de Bus, Aloisium Mariam Palazzolo, Iustinum Mariam Russolillo, Carolum de Foucauld, Mariam Rivier, Mariam Franciscam a Iesu Rubatto, Mariam a Iesu Santocanale et Mariam Dominicam Mantovani Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die quinto decimo mensis Maii, anno Domini bis millesimo vicesimo altero, Pontificatus Nostri decimo.

### EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Leonardus Sapienza, Proton. Apost.



Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 574.193

# $\Pi$

# Quibus beatae Mariae Dominicae Mantovani Sanctorum honores decernuntur.

## FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

«Fructus autem Spiritus est caritas, gaudium, pax, longanimitas, benignitas, bonitas, fides, mansuetudo, continentia» (Gal 5, 22-23).

Beata Maria Dominica Mantovani, confundatrix et antistita generalis Parvarum Sororum a Sacra Familia, Spiritui Sancto agenti obsequens, gratiae fructus est adepta, iis promissos, qui audiunt et Dei Verbum faciunt. Spiritalis filia beati Iosephi Nascimbeni, mater exemplarque fuit suarum sororum ac consolationis ministra quotquot sua in vita convenit.

Virgo haec sapiens in oppido Castelletto di Brenzone dioecesis Veronensis di XII mensis Novembris anno MDCCCLXII nata est. Subsequenti die Baptismi lavacro est abluta. Confirmationis sacramentum anno MDCCCLXX recepit et primum ad sacram Eucharistiam anno mdccclxxiv accessit. Ad eius humanam spiritalemque institutionem multum contulerunt ex exemplo pii et operosi parentes, catechismi praecepta et paroecialis vitae assiduitas. Adolescens nomen dedit Piae Unioni Filiarum Mariae, quae inter socias ob devotionis spiritum et in aliorum necessitatibus subveniendum ob alacritatem exstitit. Cum beatus Iosephus Nascimbeni ad oppidum Castelleto di Brenzone pervenisset magister et paroecialis coadiutor, eius moderationi se commisit, celeriter in spiritu progrediens. Flagranti Immaculatae Matris Dei amore compulsa, die viii mensis Decembris anno MDCCCLXXXVI votum perpetuae virginitatis nuncupavit, quod in antecessum ad eius consecrationem religiosam referebatur. Anno MDCCCXCII beatus Iosephus Nascimbeni, parochus factus, Congregationem Parvarum Sororum a Sacra Familia incohavit ad iuventutem instituendam necnon ad pauperiores de corpore spirituque iuvandos. Adhaesit proposito Maria Dominica atque confundatrix facta est itemque eiusdem antistita generalis. Dehinc, veluti vivens regula,

fidelis fuit interpres caritatis institutionisque charismatis fundatoris, quod suam per sanctae vitae testificationem amplificavit. Nazarethanae familiae ex schola, cui opera dicata erat, mater Maria Dominica se ipsam finxit, peculiares induens virtutes, videlicet cum Deo conjunctionem, meditationem et operositatem. Ex humanitatis Dei Filii contemplatione, qui parentibus erat subditus, atque cotidianum opus faciens, absconditam vitam itemque proximitatem erga omnem humanam infirmitatem elegit. In Virginem Mariam ex devotione, sponsam et matrem, sollicitae matris et proximi curatricis sumpsit habitum. Cum sancto Ioseph, sponso et custodi, se committeret, vim hausit ac fulcimentum ad prudenter sapienterque suam institutionem moderandam. Beata per simplicitatem praecipuam viam ad Deum conveniendum demonstravit. Fidenter providentiae se tradidit, parvulorum more, qui omnia a proprio parente exspectant. Quocirca laetitia et quieta benevolentia continenter omnia eius acta in cotidiana vita afficiebant, in gravioribus porro condicionibus. Alta humilitate imbuta, suas filias docuit in precatione, operositate ac fraterna cooperatione vivere. «Orare, operari, laborare» haec fuerunt verba quibus viam sororibus ostendebat, ut in Ecclesia ac societate sedulae boni essent operatrices et misericordes caritatis ministrae. Suum per agendi maternum, mitem, benignum firmumque morem, necnon exemplo suarum virtutum, multum contulit ad augendum amplificandumque Institutum. Sociatam suam operam ad Constitutiones conficiendas tribuit, quarum exemplar Regula Tertii Ordinis sancti Francisci fuit, atque complures domus condidit ut evangelica caritate ac re socialibus sui temporis necessitatibus responderet. Antequam moreretur recreata est eo quod Institutum definite est comprobatum et opera plane in Italia et exteris Nationibus aucta est. Brevem post morbum in domo principi Castelletto di Brenzone die II mensis Februarii anno MCMXXXIV obiit.

Propter amplam sanctitatis famam dioecesana Inquisitio de vita, virtutibus et sanctitatis fama Servae Dei apud Curiam ecclesiasticam Veronensem annis McMLXXXVII-MCMLXXXVIII acta est. Congregatio de Causis Sanctorum per Decretrum die XXV mansis Maii anno McMXC eius iuridicam validitatem agnovit. Iis iure statutis observatis sanctus Ioannes Paulus II, die domini-

co XXVII mensis Aprilis anno MMIII in Foro Petriano sollemni beatificationi praesedit. Canonizationis causa Postulatio praesumptam miram sanationem exhibuit, quae in Argentina mense Iunio anno MMXI evenit. Dioecesana hoc de eventu Inquisitio apud Curiam dioecesanam Sinus Albi in Argentina a die xıv mensis Decembris anno MMXV ad diem x mensis Iunii anno MMXVI absoluta est, quam Congregatio de Causis Sanctorum per Decretum die xxvi mensis Maii anno mxvvii validam agnovit. Medici Consultores eiusdem Congregationis, in Congressione die VI mensis Februarii anno MMXX, talem sanationem inexplicabilem iudicarunt. Theologi Consultores in Congressu peculiari die XVII mensis Martii anno MMXX coadunati, ipsam sanationem beatae intercessioni tribuerunt. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die v mensis Maii anno mmxx hanc sanationem verum miraculum autumarunt. Sic Nos Ipsi die xxvi consequentis mensis Maii facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum evulgaret ac tandem in Consistorio die III mensis Maii anno mmxxi eius canonizationem decrevimus, atque die IX mensis Novembris subsequentis statuimus ut beatae Mariae Dominicae Mantovani canonizationis ritus in Foro Petriano die xv mensis Maii anno mmxxii celebraretur.

Hodie igitur in Foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam:

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Titum Brandsma, Lazarum dictum Devasahayam, Caesarem de Bus, Aloisium Mariam Palazzolo, Iustinum Mariam Russolillo, Carolum de Foucauld, Mariam Rivier, Mariam Franciscam a Iesu Rubatto, Mariam a Iesu Santocanale et Mariam Dominicam Mantovani Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die quinto decimo mensis Maii, anno Domini bis millesimo vicesimo altero, Pontificatus Nostri decimo.

# EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Leonardus Sapienza, Proton. Apost.



Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 562.996

# III

Quibus beatae Mariae Franciscae a Iesu Sanctorum honores decernuntur.

## FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

«Venite, benedicti Patris mei; possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; hospes eram, et collegistis me; nudus, et operuistis me; infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et venistis ad me» (Mt 25, 34-36).

Mater Maria Francisca a Iesu, saeculari nomine Anna Maria Rubatto appellata, fundatrix Sororum Tertiararum Capuccinarum Lodani, totam suam vitam indigentioribus colendis tradidit, peculiarem amorem testans quem Deus habet in eos qui parvulis humilibusque subveniunt. Seraphico Padre Francisco Assisiensi magistro, non modo pauperibus inservire didicit, sed se ipsam fecit pauperem Spiritus Sancti virtute ac Dei Providentiae patens ad Evangelii nuntium deferendum. Fortis mulier novas semitas calcavit, ut illuc pervenire ubi nondum Dei Verbum pervenerat, suis filiis apostolatus caritatisque praebens spatium, quod nonnullis earum locum fuit absolutae Domino oblationis. Paupertas et caritas, studiosae cupiditati coniunctae, evangelizationis testamentum sunt quod mater Maria Francisca Rubatto suae Congregationi totique Ecclesiae praebet.

Carmaniolae Augustae Taurinorum die XIV mensis Februarii anno MDCCCXLIV nata est. Quattuor annos nata patrem et aetate undeviginti annorum matrem amisit. Augusta Taurinorum petita, domina assectatrix facta est nobilis Mariae Annae Scoffone, quae his annis caritatis operibus agendis et aegris Instituti Cottolengo invisendis se dicabat. Aestate anno MDCCCLXXXIII Lodani iuveni operario opem tulit, a lapide icto qui de contignatione deciderat. Aedificium in quo operabantur ad feminarum communitatem spectabat, cui prudenter moderando optimam personam perspexit pater Angelicus Martini a Sexto esse Annam Mariam. Quod proposuit pater Angelicus admiratione affecit Annam Mariam iam quadragenariam. Diuturnam post precationem novam religiosam familiam statuit participare, quae die XXIII mensis Ianuarii anno MDCCCLXXXV orta est: sunt Sorores Tertiariae Capuccinae Lodani. Anna

Maria in sororem Mariam Franciscam a Iesu nomen immutat et prima fit Communitatis antistita. Anno MDCCCXCII mater Francisca Montemvideum Uruguaiae suas sorores defert, et inde brevi in Argentinam et Brasiliam. Septies mater Francisca oceanum transmeavit. Anno MDCCCXCIX Portus Alacris apud Brasiliam septentrionalem domum condidit, ad missioni "Sancti Ioseph a Providentia" Fratrum Minorum Capuccinorum opem ferendam. Post duodeviginti tantum menses quam sorores pervenerunt, die XIII mensis Martii anno MCMI, omnes VII sorores una cum IV fratribus Capuccinis, II tertiariis atque CCXL fidelibus sunt interemptae. Anno MCMII mater Francisca a Genua Montemvideum iterum novum iter suscepit. Paucarum hebdomadarum visitatio ad II annos est producta. Ibidem die VI mensis Augusti anno MCMIV obiit, praeclaram ostendens testificationem Evangelio fidelitatis, in Christum amoris, Ecclesiae famulatus ac pauperum curatorum. Die x mensis Octobris anno MCMXCIII sanctus Ioannes Paulus II in Beatorum album eam rettulit.

Canonizationi sanationis casus exhibitus est: iuvenis cranii-encephalici traumate ictus est una cum haemorrhagia subarachnitidea, cui addita est hypertensio endocranica atque assonale detrimentum diffusum, quae die XXIV mensis Martii anno mm Coloniae Uruguaiae evenit. Dioecesana Inquisitio apud archiepiscopalem curiam Montisvidei Uruguaiae a die xi mensis Maii anno mmv ad diem xxi mensis Augusti anno mmvi acta est. Eiusdem validitatis Decretum editum est a Congregatione de Causis Sanctorum die xxiv mensis Maii anno MMXIII, atque Medici Consultores die XXIV mensis Ianuarii anno MMXIX unanimiter sunt suffragati ad scientiae rationem inexplicabilem fuisse talem sanationem. Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum die XXIX mensis Octobris anno MMXIX pariter unanimiter talem sanationem intercessioni beatae Mariae Franciscae a Iesu adscripsit, quam Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria, die XVIII mensis Februarii anno MMXX, eandem verum miraculum iudicarunt. Sic Nos Ipsi, die xxı mensis Februarii anno MMXX, facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super miro evulgaret. In Consistorio die III mensis Maii anno MMXXI statuimus ut canonizationis ritus Romae di xv mensis Maii anno mmxxii ageretur.

Hodie igitur in Foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione

praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Titum Brandsma, Lazarum dictum Devasahayam, Caesarem de Bus, Aloisium Mariam Palazzolo, Iustinum Mariam Russolillo, Carolum de Foucauld, Mariam Rivier, Mariam Franciscam a Iesu Rubatto, Mariam a Iesu Santocanale et Mariam Dominicam Mantovani Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clara haec soror diligentem ostendit spiritalem progressum atque insignia dedit pietatis testimonia. Dum illius conspicimus vitam, quae Redemptorem hominum etiam variis in difficultatibus fideliter est secuta, ad altiorem usque in cotidiana vita imitationem Salvatoris incitamur atque iter ad sanctitatem et proprii status perfectionem prosequendum.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die quinto decimo mensis Maii, anno Domini bis millesimo vicesimo altero, Pontificatus Nostri decimo.

## EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Leonardus Sapienza, Proton. Apost.

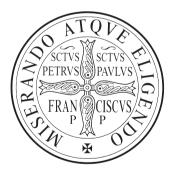

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 562.670

## LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

#### «Ad charisma tuendum».

Per tutelare il carisma, il mio predecessore san Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica *Ut sit*, del 28 novembre 1982, eresse la Prelatura dell'*Opus Dei*, affidandole il compito pastorale di contribuire in modo peculiare alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Secondo il dono dello Spirito ricevuto da san Josemaría Escrivá de Balaguer, infatti, la Prelatura dell'*Opus Dei*, con la guida del proprio Prelato, attua il compito di diffondere la chiamata alla santità nel mondo, attraverso la santificazione del lavoro e degli impegni familiari e sociali per mezzo dei chierici in essa incardinati e con l'organica cooperazione dei laici che si dedicano alle opere apostoliche (cfr cann. 294-296, CIC).

Il mio venerato Predecessore affermava che: "Con grandissima speranza, la Chiesa rivolge le sue materne premure e le sue attenzioni verso l'Opus Dei (...) affinché esso sia sempre un valido ed efficace strumento della missione salvifica che la Chiesa adempie per la vita del mondo".

Con questo Motu Proprio si intende confermare la Prelatura dell'*Opus Dei* nell'ambito autenticamente carismatico della Chiesa, specificando la sua organizzazione in sintonia alla testimonianza del Fondatore, san Josemaría Escrivá de Balaguer, e agli insegnamenti dell'ecclesiologia conciliare circa le Prelature personali.

Mediante la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium del 19 marzo 2022, che riforma l'organizzazione della Curia Romana per meglio promuoverne il servizio a favore dell'evangelizzazione, ho ritenuto conveniente affidare al Dicastero per il Clero la competenza per tutto ciò che spetta alla Sede Apostolica circa le Prelature personali, delle quali l'unica finora eretta è quella dell'Opus Dei, in considerazione del preminente compito in essa svolto, a norma del diritto, dai chierici (cfr can. 294, CIC).

Volendo quindi tutelare il carisma dell'*Opus Dei* e promuovere l'azione evangelizzatrice che i suoi membri compiono nel mondo, e dovendo al

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Preambolo *Ut sit*.

contempo adeguare le disposizioni relative alla Prelatura in ragione della nuova organizzazione della Curia Romana, dispongo che siano osservate le seguenti norme.

- Art. 1. Il testo dell'art. 5 della Costituzione Apostolica Ut sit è, a partire da ora, sostituito dal testo seguente: "A norma dell'art. 117 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, la Prelatura dipende dal Dicastero per il Clero che, a seconda delle materie, valuterà le relative questioni con gli altri Dicasteri della Curia Romana. Il Dicastero per il Clero, nella trattazione delle diverse questioni, dovrà avvalersi, mediante l'opportuna consultazione o trasferimento delle pratiche, delle competenze degli altri Dicasteri".
- Art. 2. Il testo dell'art. 6 della Costituzione Apostolica *Ut sit* è, a partire da ora, sostituito dal testo seguente: "Ogni anno il Prelato sottoporrà al Dicastero per il Clero una relazione sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo lavoro apostolico".
- Art. 3. In ragione degli emendamenti della Costituzione Apostolica *Ut sit* disposti con la presente Lettera Apostolica, gli Statuti propri della Prelatura dell'*Opus Dei* saranno convenientemente adeguati su proposta della Prelatura medesima, da approvarsi dai competenti organi della Sede Apostolica.
- Art. 4. Nel pieno rispetto della natura del carisma specifico descritto dalla Costituzione Apostolica sopracitata, si intende rafforzare la convinzione che, per la tutela del dono peculiare dello Spirito, occorre una forma di governo fondata più sul carisma che sull'autorità gerarchica. Pertanto il Prelato non sarà insignito, né insignibile dell'ordine episcopale.
- Art. 5. Considerando che le insegne pontificali sono riservate agli insigniti dell'ordine episcopale, al Prelato dell'Opus Dei si concede, in ragione dell'ufficio, l'uso del titolo di Protonotario Apostolico soprannumerario con il titolo di Reverendo Monsignore e pertanto potrà usare le insegne corrispondenti a questo titolo.
- Art. 6. A partire dall'entrata in vigore della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, tutte le questioni pendenti presso la Congregazione per i Vescovi relative alla Prelatura dell'*Opus Dei* continueranno ad essere trattate e decise dal Dicastero per il Clero.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 4 agosto 2022, e quindi pubblicata nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 14 luglio 2022, decimo del Pontificato.

# **FRANCESCO**

# LITTERAE APOSTOLICAE

T

Venerabili Dei Servae Mariae Laurentiae Longo caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

## FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est» (Mt 5, 16).

Fide imbuta mulier, Venerabilis Dei Serva Maria Laurentia Longo suum humanum spiritaleque iter confecit, Dei consiliis usque patens in hominum beneficium suo tempore sauciorum, ac numquam a divinis mysteriis contemplandis recedens. Suam per diuturnam aetatem omnes vitae ordines, sponsa, mater, laica consecrata, monacha contemplativa, experta est. Neapoli saeculi xvi humanas suas dotes adhibuit, magna caritate suffulta ac firma fide, cum operam in eiectos conferret, scilicet syphiliticos, meretrices, pauperes puellas. Sui temporis participans historiae eventus, temporum signa est interpretata ac prophetico spiritu quemlibet eventum explicavit, etiam dolentem, sub praestantis officii lumine quod subinde Domini Spiritus ei offerebat, licet morbi, probationes et adversitates adessent. Quod insigne ipsa fecit, sicut valetudinarium Sanctae Mariae de Populo Incurabilium et primum Monasterium Ordinis Clarissarum Capuccinarum, quod Sancta Maria in Ierusalem est appellatum, adhuc viget et venustate, caritate, precatione ac contemplatione Dei Ecclesiam Neapoli et in terrarum orbe collustrat.

Maria Laurentia Longo, Cataloniensis mulier, Illerdae circiter anno MCDLXIII nata est. Ioanni Llonc (Ioanni Longo) nupsit, Valentino Iurisperito, et tres liberos genuit. Circiter anno MCDLXXX quaedam famula ei venenum praebuit chorearum tempore, ac manuum pedumque paralysi est correpta. Anno MDVI post discrectionem multa precatione comitatam, fiduciam in Deo habens, omnes circumstantias ponderans, nescioquo eremita suadente, Neapolim virum est comitata, Regentem Cancellarium Ferdinandi Regis Catholici, qui paulo post anno MDIX obiit. Ad suum desiderium, ad Sanctuarium

Lauretanum peregrina delata est, ubi eucharisticae celebrationis tempore mire sanata est. Neapolim regressa, Venerabilis Serva Dei pauperibus aegrisque apud Sancti Nicolai ad Molum institutum se dicare statuit. Anno MDXIX, Hectore Vernazza suadente, Ianuensi notario et conditore Sodalitatis Divini Amoris, divinum recepit impulsum Valetudinarium Sanctae Mariae de Populo Incurabilium Neapoli condendi, quod hodierno in loco anno MDXXII est aedificatum. In valetudinarii utilitatem medicos arcessivit ac laicorum consociationes ad aegrorum, syphilide correptorum, dolores levandos, qui morbus ex meretricum commercio oriebatur, cui arcendo operam etiam dedit, famulas ac mulieres recipiens, quae vitam immutare decreverunt. Earum immo quaedam vitam religiosam complecti statuerunt. Pro ipsis Serva Dei una cum Maria Ayerbe, nobili uxore ducis Bucani, monasterium condidit paenitentium prope valetudinarium. Postquam XIII annos aegris adsedit, Maria Laurentia, una cum aliis amicis, Sancto Caietano Thienaeo moderante, licet in Terram Sanctam se conferre vellet, Domini postulationi est obsecuta virginum monasterium Neapoli condendi. Inter innumeras probationes, a Cardinale Andrea Matthaeo Palmieri fulta, a Pontifice Paulo III bullam Debitum Pastoralis Officii obtinuit ad monasterium condendum Sanctae Mariae in Ierusalem, sub Sanctae Clarae Assisiensis regula, Constitutionibus Sanctae Coletae Boylet ac normis clausurae ab ea constitutis, atque sic una cum XII sororibus vota religiosa nuncupavit, cum compluribus iuvenibus tenuioris ordinis daretur copia contemplativae vitae respondendi. Consequenti anno numerus completus est ad tricesimum tertium, quo numero Capuccinarum monasterium ad hodiernam usque aetatem est cognitum. Anno MDXXXVIII monasterium per Pontificis Litteras apostolicas motu proprio datas curae commissum est Capuccinorum. Venerabilis Serva Dei in altera parte anni MDXXXIX obiit. A Pontificibus et Episcopis aestimata, ut a Carolo Borromeo, Capuccina feminarum reformatio in totam Italiam, Hispaniam, Francogalliam pervenit, usque ad novum mundum contingendum per condita monasteria in Mediana et Australi America.

Quamvis usque maneret sanctitatis fama, ea etiam vivente, processus dioecesanus Neapoli incohatus est tantummodo sub saeculi XIX finem. A die IX mensis Novembris anno MDCCCLXXXX ad diem XXIX mensis Aprilis anno MDCCCLXXXIII Processus Ordinarius Informativus est celebratus atque a die III mensis Augusti anno MDCCCLXXXV ad diem XXV mensis Novembris anno MDCCCLXXXVII Processus Ordinarius Additionalis: uterque processus incohatus

est Romae apud Sacram Cogregationem Rituum die XIX mensis Decembris anno MDCCCLXXXVIII. A die XXVIII mensis Maii anno MDCCCLXXXIII ad diem XXIX mensis Aprilis anno MDCCCLXXXIV celebratus est Neapoli Processus Ordinarius super Cultu Numquam Praestito, apud Congregationem Romanam incohatus die xxvIII mensis Aprilis anno MDCCCXC atque conclusus per evulgatum Decretum super non cultu die xviii mensis Aprilis anno MDCCCXCIII. Processus Apostolicus super virtutibus et fama sanctitatis in specie incohatus est die II mensis Decembris anno MDCCCXCIII et conclusus die XIII mensis Decembris anno MCMIII. Die XXVII mensis Novembris anno MCMVII Decretum de validitate iuridica actuum omnium processuum ordinariorum et apostolicorum eo usque celebratorum est evulgatum. Die xvII mensis Octobris anno mcmxxxIV copia data est a Roma ut processus de recognitione ac repositione exuviarum Venerabilis Servae Dei ageretur. A die xxvı mensis Februarii ad diem xx mensis Iulii anno mcmxxxv est celebratus Processiculus recognitionis et depositi canonici capitis Venerabilis Servae Dei Mariae Laurentiae Longo, cuius calva definite posita est apud "communichinum", ut appellatum est, templi monasterii. A die xxix mensis Iunii anno mmiv ad diem xvi mensis Maii anno mmy celebrata est Inquisitio Dioecesana Suppletiva de vita, virtutibus et fama sanctitatis ac signis Venerabilis Dei Servae. Decretum de iuridica validitate die 1 mensis Februarii anno mmviii est editum. Die XI mensis Februarii anno MMXV evulgata est Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Die ix mensis Iunii anno mmxv Historici Consultores favens suffragium tulerunt et die xiv mensis Martii anno mmxvii Theologi Consultores disceptaverunt, unanimiter faventes, an Venerabilis Serva Dei heroum in modum virtutes exercuisset. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die VI mensis Septembris anno MMXVII agnoverunt Venerabilem Servam Dei Mariam Laurentiam Longo heroum in modum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse. Iis rebus iure statutis completis, exhibita porro est praesumpta mira sanatio, quam Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum die x mensis Octobris anno MMXIX ad scientiam inexplicabilem agnoverunt. Consultores Theologi die xx mensis Februarii anno MMXX intercessionem agnoverunt Venerabilis Servae Dei Mariae Laurentiae Longo et die xx mensis Octobris anno MMXX Patres Cardinales et Episcopi hanc sanationem verum miraculum iudicarunt. Nos

Ipsi die xxvIII mensis Octobris anno MMXX, facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super miraculo ederet ac statuimus simul ut beatificationis ritus die IX mensis Octobris anno MMXXI Neapoli ageretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro, Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Dei Servam Mariam Laurentiam Longo.

Nos, vota Fratris Nostri Dominici Battaglia, Archiepiscopi Metropolitae Neapolitani necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Maria Laurentia Longo Fundatrix Valetudinarii Insanabilium Neapoli et Ordinis Sanctae Clarae Capuccinarum, quae, divina gratia ardentique orationis vita ineitata, corporis et spiritus necessitatibus indigentium ac dolentium magnanimiter subvenit, Beatae nomine in posterum appelletur atque die vicesima prima mensis Octobris quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die ix mensis Octobris anno MMXXI, Pontificatus Nostri nono.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 549.666

H

Venerabili Servo Dei Francisco Mottola, presbytero, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Ego sum pauper lampada quae ardet. Oleum aureum quasi guttatim, diuturna patientia et magna caritate est collectum; oleum aureum enim torcularis pressuram dolorosam necnon humilitatem collectae nigra in terra meminit... Flamma adhuc ardet et, donec pauper vas testae non comminuetur, caelos quaerendo ardebit» (reverendus D. Franciscus Mottola).

Venerabilis Servus Dei Franciscus Mottola sacerdos exstitit, qui in gloria Dei quaerenda se consummavit, motus sincero desiderio Dei in omnibus voluntatis eius adimplendae.

Die III mensis Ianuarii anno mcmi Tropeae, in municipio v.d. Vibo Valentia, ortus est. Seminarium Pio X dicatum Catacii ingressus est, deinde die v mensis Aprilis anno memxxiv sacerdos ordinatus est. Ministerium suum variis in pastoralibus provinciis explevit, a praedicatione ad sacramentorum administrationem, a spiritali moderamine ad litterariam actorumque diurnorum industriam, a concreta caritatis exercitatione ad paranda incepta pertinentia ad ambitum tum spiritalem tum culturalem. Rector Seminarii et ecclesiae cathedralis Paenitentiarius nominatus est. Una cum Serva Dei Irma Scrugli "Familiam Oblatorum Oblatarumque Sacratissimi Cordis Iesu" fundavit ad excipiendos pauperes et corpore graviter inhabiles in "Domos Caritatis" eosque iuvandos. Illos enim ipse Franciscus vulgo "i nuju du mundu" appellabat, quod sibi vult: "reiecti et inconsiderati hoc in mundo". Ab anno MCMXXXV coetus sacerdotum et laicorum, secundum rationem caritatis actionis et contemplativae orationis, prout "Carthusianorum in via" formare ac parare coepit. Plurimae laicae apud eum convenerunt, quae se ut "carmelitanas in mundo" consecraverunt, quarum cella cor quidem esse debebat. Franciscus fuit presuasus fautor necessitatis profundae renovationis spiritalis et culturalis cleri dioecesani, quae quidem non poterat in crastinum differri, quam vero per conventus fraternos tum orationis tum studii fovit, necnon necessariae operae laicorum in apostolatu veluti fermentum authentici progressus societatis. Eucharistia in medio cursus diei eius erat; sicut in diario suo scripsit: "Sancta Missa in medio mei ministerii sacerdotalis erit". Ex ipsa celebratione haud parva caritas ex eo emanabat, quae eum ad quaerendos pauperes et infimos duxit, sicut hac in sententia animadvertitur: "in terra mia Calabra genibus nixis Viam Crucis feci; per omnes pagos transivi; omnibus in tuguriis descendi; omnes per quattuordecim stationes percurri. Gemitum pauperis populi mei in meo pauperi corde vere sensi. Populus Calabrus suo in doloroso itinere non habet consolationem sicut Iesus". Quadraginta annos natus gravi paralysi correptus est, quae verborum usum atque motus ei vehementer impediit. Progrediente serenitate atque patientia, fervorem et apostolicam sollertiam auxit, sese orationi, confessioni et moderamini spiritali dicando atque se iungendo veluti conscia victima cum doloribus Christi atque dilectione ac simplicitate mysterium crucis accipiendo. Ante omnia tota in vita exoptavit se in oblatione offerre ut lampada quae ardet "usque ad sanguinis effusionem". Die xxix mensis Iunii anno MCMLXIX, Tropeae, e vita discessit.

Famae sanctitatis ampla virtute, Episcopus Miletensis - Nicotriensis - Tropiensis inchoavit inquisitionem dioecesanam quae a die xi mensis Februarii anni mcmlxxxii ad diem xxix mensis Iunii anni mcmlxxxviii Tropeae celebrata est. Servatis iuris praeceptis necnon Positione parata, Consultorum theologorum Peculiaris Congressus die XXIII mensis Martii anno mmvII faventem sententiam dedit. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die vi mensis Novembris anno mmvii vitrutes cardinales iisque adiunctas Venerabilis Servi Dei agnoverunt. Papa Benedictus XVI die xvII mensis Decembris anno mmvii facultatem Congregationi de Causis Sanctorum dedit ut Decretum super virtutibus promulgaret. Pro beatificatione, postea mira sanatio exhibita est, quam Medici Consultores eiusdem Dicasterii in Sessione die XXI mensis Februarii anno MMXIX ad scientiam inexplicabilem iudicaverunt. Consultores Theologi in peculiari Congressione die xxv mensis Iunii anno MMXIX sanationem intercessioni Venerabilis Servi Dei adscripserunt, quam Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die I mensis Octobris anno MMXIX verum miraculum agnoverunt. Itaque, Nos Ipsi die II mensis Octobris eodem anno facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum super miraculo evulgaretur atque statuimus ut beatificationis ritus die x mensis Octobris anno MMXXI Tropeae celebraretur.

Hodie igitur Tropeae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Dei Servum Franciscum Mottola, presbyterum, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Atilii Nostro, Episcopi Miletensis-Nicotriensis-Tropiensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Franciscus Mottola, presbyter, Fundator Oblatorum et Oblatarum Sacratissimi Cordis, pastor sedulus, Evangelii praeco indefessus et divinae caritatis orans testis, Beati nomine in posterum appelletur atque die tricesima mensis Iunii quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die x mensis Octobris anno MMXXI, Pontificatus Nostri nono.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco ♥ Plumbi
In Secret. Status tab., n. 551.336

## **EPISTULA**

Ad Episcopos Synodi Ecclesiae Graeco-Catholicae Ucrainae (Premisliae, 7-15 Iulii 2022).

Do Czcigodnego Brata Jego Świątobliwości Arcybiskupa Większego Kijowsko-Halickiego Światosława Szewczuka

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wasza Świątobliwość, Czcigodni Bracia Biskupi Kościoła Grecko-Katolickiego Ukraińskiego,

serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, zebranych na Synodzie w Przemyślu, w dniach od 7 do 15 lipca bieżącego roku. Obecny Synod, jak było wcześniej planowane, miał odbyć się w Kijowie, ale dramatyczna sytuacja wojny, która toczy się już piąty miesiąc, nie pozwoliła na to.

Niedawno, 27 czerwca, Kościół Grecko-Katolicki Ukraiński obchodził liturgiczne wspomnienie błogosławionych Męczenników, beatyfikowanych przez świętego Jana Pawła II we Lwowie, podczas jego pielgrzymki na Ukrainę w 2001 roku. Ale właśnie w tym momencie, rozumiemy lepiej okoliczności, w jakich żyli i ponieśli śmierć ci Męczennicy, wśród których byli biskupi, kapłani, zakonnicy, siostry zakonne i świeccy, którzy padli ofiarami komunistycznego reżimu sowieckiego. Dzisiaj, bronią oni z nieba swój Naród, który cierpi. Ich opiece polecam wszystkich Członków Synodu.

Drodzy Bracia Biskupi, łączę się duchowo z waszym cierpieniem, zapewniając o mojej modlitwie oraz zaangażowaniu, które niekiedy, ze względu na delikatną sytuację, nie pojawiają się w mediach. Synod Biskupów, którego tematem jest: "Synodalność i katolickość: doświadczenie UKGK", musi mieć na celu dobro Kościoła i poszczególnych wiernych. Musi on być także miejscem spotkania i wzajemnej pomocy na wspólnej drodze życia, w poszukiwaniu nowych sposobów towarzyszenia wiernym. Chciałbym też przypomnieć raz jeszcze słowa, które skierowałem do Arcybiskupa Większego i Metropolitów na naszym spotkaniu w Rzymie, w lipcu 2019 roku:

"Bliskość Pasterzy z wiernymi jest kanałem, który buduje się dzień po dniu i który przynosi żywą wodę nadziei. W taki sposób buduje się go, spotkanie za spotkaniem, z kapłanami, którzy znają i biorą sobie do serca troski ludu, oraz z wiernymi, którzy poprzez opiekę, jaką otrzymują, przyswajają sobie głoszenie Ewangelii, którą przekazują Pasterze. Nie rozumieją jej, jeśli Pasterze są nastawieni tylko na mówienie o Bogu; rozumieją, jeśli robią oni wszystko, co w ich mocy, aby dać im Boga: dając siebie, będąc blisko, jako świadkowie Boga nadziei, który stał się ciałem, aby kroczyć drogami człowieka. Niech Kościół będzie miejscem, gdzie się czerpie nadzieję, gdzie się znajduje zawsze otwarte drzwi, gdzie otrzymuje się pociechę i zachętę" (por. AAS 7 /2019/, 1126-1127).

Niech to spotkanie inspiruje Was do twórczego kontynuowania nadzwyczajnej tradycji wiary Ojców, zakorzenionej i podtrzymywanej od pokoleń w Ludzie Bożym Waszego Narodu. Modlę się, aby Wasz Kościół i Wasz Naród, ożywiane mocą sakramentów świętych, wpatrzone w Niepokalane Serce Maryi, nie straciły chrześcijańskiej nadziei na lepsze jutro.

Wszystkim Członkom Synodu udzielam mojego Błogosławieństwa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 30 czerwca 2022 r.

## FRANCISZEK

# NUNTII

T

Ad participes Conferentiae *EU Youth Conference* cuius argumentum «Simul se tradere pro Europa sustentabili et inclusiva» (Pragae, 11-13 Iulii 2022).

Cari giovani!

Sono molto contento di rivolgermi a voi che state partecipando alla Conferenza europea dei giovani. Vorrei dirvi qualcosa che mi sta molto a cuore. Anzitutto vorrei invitarvi a trasformare il "vecchio continente" in un "nuovo continente", e questo è possibile solo con voi. So che la vostra generazione ha alcune buone carte da giocare: siete giovani attenti, meno ideologizzati, abituati a studiare in altri Paesi europei, aperti a esperienze di volontariato, sensibili ai temi dell'ambiente. Per questo sento che c'è speranza.

Voi giovani europei avete una missione importante. Se nel passato i vostri antenati si sono spinti in altri continenti non sempre per nobili interessi, ora spetta a voi presentare al mondo un nuovo volto dell'Europa.

Riguardo all'origine del nome "Europa" non ci sono ancora spiegazioni certe. Tra le varie ipotesi, una è particolarmente suggestiva: è quella che risale all'espressione "eurús op", cioè "occhio grande", "ampio sguardo", che evoca la capacità di guardare oltre. Europa, figura mitologica che aveva fatto innamorare di sé gli dei, era chiamata "la fanciulla dagli occhi grandi". Quindi penso anche a voi, giovani europei, come a persone dallo sguardo ampio, aperto, capaci di guardare oltre.

Forse avete sentito parlare dell'iniziativa, lanciata nel settembre 2019, chiamata Patto Educativo Globale. Si tratta di un'alleanza tra gli educatori di tutto il mondo per educare le giovani generazioni alla fraternità. Vedendo però come sta andando questo mondo guidato da adulti e da anziani, sembra che forse dovreste essere voi a educare gli adulti alla fraternità e alla convivenza pacifica!

Tra i primi impegni del Patto Educativo c'è quello di ascoltare i ragazzi, gli adolescenti e i giovani. Perciò, cari giovani, fate sentire la vostra voce! Se non vi ascoltano, gridate ancora più forte, fate rumore, avete tutto il

diritto di dire la vostra su ciò che riguarda il vostro futuro. Vi incoraggio ad essere intraprendenti, creativi e critici: sapete che quando un professore ha in classe degli studenti esigenti, critici, attenti, viene stimolato a impegnarsi di più e a preparare meglio le lezioni.

In questo Patto non ci sono degli "emittenti" e dei "destinatari", ma tutti siamo chiamati a educarci in comunione, come suggeriva il pedagogista brasiliano Paulo Freire. Non temete dunque di essere esigenti: avete il diritto di ricevere il meglio per voi stessi così come i vostri educatori hanno il dovere di dare il meglio di sé stessi.

Tra le varie proposte del Patto Educativo Globale, ne richiamo due che ho visto presenti anche nella vostra Conferenza.

La prima: "Aprirsi all'accoglienza", e quindi il valore dell'inclusione: non lasciarsi trascinare in ideologie miopi che vogliono mostrarvi l'altro, il diverso come un nemico. L'altro è una ricchezza. L'esperienza di milioni di studenti europei che hanno aderito al Progetto Erasmus testimonia che l'incontro tra persone di popoli diversi aiuta ad aprire gli occhi, la mente e il cuore. Fa bene avere "occhi grandi" per aprirsi agli altri. Nessuna discriminazione contro nessuno, per nessuna ragione. Essere solidali con tutti, non solo con chi mi assomiglia, o mostra un'immagine di successo, ma con coloro che soffrono, qualunque sia la nazionalità e la condizione sociale. Non dimentichiamo che milioni di europei in passato hanno dovuto emigrare in altri continenti in cerca di futuro. Anch'io sono figlio di italiani emigrati in Argentina.

L'obiettivo principale del Patto Educativo è quello di educare tutti a una vita più fraterna, basata non sulla competitività ma sulla solidarietà. La vostra aspirazione maggiore, cari giovani, non sia quella di entrare negli ambienti formativi d'élite, dove può accedere solo chi ha molto denaro. Questi istituti hanno spesso interesse a mantenere lo status quo, a formare persone che garantiscano il funzionamento del sistema così com'è. Vanno apprezzate piuttosto quelle realtà che uniscono la qualità formativa con il servizio al prossimo, sapendo che il fine dell'educazione è la crescita della persona orientata al bene comune. Saranno queste esperienze solidali che cambieranno il mondo, non quelle "esclusive" (ed escludenti) delle scuole d'élite. Eccellenza sì, ma per tutti, non solo per qualcuno.

Vi propongo di leggere l'Enciclica Fratelli tutti (3 ottobre 2020) e il Documento sulla fratellanza umana (4 febbraio 2019) firmato insieme al Grande Iman di Al-Azhar. So che in tante università e scuole musulmane stanno approfondendo con interesse questi testi, e così spero possano entusiasmare anche voi. Dunque, educazione non solo per "conoscere sé stessi" ma anche per conoscere l'altro.

L'altra proposta che vorrei richiamare riguarda la cura per la casa comune.

Anche qui ho notato con piacere che, mentre le generazioni precedenti parlavano molto e concludevano poco, voi invece siete stati capaci di iniziative concrete. Per questo dico che questa volta può essere la volta buona. Se non riuscirete voi a dare una svolta decisiva a questa tendenza autodistruttiva, sarà difficile che altri ci riusciranno in futuro. Non lasciatevi sedurre dalle sirene che propongono una vita di lusso riservata a una piccola fetta del mondo: possiate avere "occhi grandi" per vedere tutto il resto dell'umanità, che non si riduce alla piccola Europa; aspirare a una vita dignitosa e sobria, senza il lusso e lo spreco, perché tutti possano abitare il mondo con dignità. È urgente ridurre il consumo non solo di carburanti fossili ma anche di tante cose superflue; e così pure, in certe aree del mondo, è opportuno consumare meno carne: anche questo può contribuire a salvare l'ambiente.

A tale riguardo, vi farà bene – se non l'avete già fatto – leggere l'Enciclica *Laudato si'*, dove credenti e non credenti trovano motivazioni solide per impegnarsi in favore di una ecologia integrale. Educare, pertanto, per conoscere, oltre che sé stessi e l'altro, anche il creato.

Cari giovani, mentre voi state svolgendo la vostra Conferenza, in Ucraina – che non è UE, ma è Europa – si combatte una guerra assurda. Aggiungendosi ai numerosi conflitti in atto in diverse regioni del mondo, essa rende ancora più urgente un Patto Educativo che educhi tutti alla fraternità.

L'idea di un'Europa unita è sorta da un forte anelito di pace dopo tante guerre combattute nel Continente, e ha portato a un periodo di pace durato settant'anni. Ora dobbiamo impegnarci tutti a mettere fine a questo scempio della guerra, dove, come al solito, pochi potenti decidono e mandano migliaia di giovani a combattere e morire. In casi come questo è legittimo ribellarsi!

Qualcuno ha detto che, se il mondo fosse governato dalle donne, non ci sarebbero tante guerre, perché coloro che hanno la missione di dare la vita non possono fare scelte di morte. Allo stesso modo mi piace pensare che, se il mondo fosse governato dai giovani, non ci sarebbero tante guerre: coloro che hanno tutta la vita davanti non la vogliono spezzare e buttare via ma la vogliono vivere in pienezza.

Vorrei invitarvi a conoscere una figura straordinaria di giovane obiettore, un giovane europeo dagli "occhi grandi", che si è battuto contro il nazismo durante la seconda guerra mondiale, Franz Jägerstätter, proclamato Beato dal Papa Benedetto XVI. Franz era un giovane contadino austriaco che, a motivo della sua fede cattolica, fece obiezione di coscienza di fronte all'ingiunzione di giurare fedeltà a Hitler e di andare in guerra. Franz era un ragazzo allegro, simpatico, spensierato, che crescendo, grazie anche alla moglie Francesca, con la quale ebbe tre figli, cambiò la sua vita e maturò convinzioni profonde. Quando venne chiamato alle armi si rifiutò, perché riteneva ingiusto uccidere vite innocenti. Questa sua decisione scatenò reazioni dure nei suoi confronti da parte della sua comunità, del sindaco, anche di familiari. Un sacerdote tentò di dissuaderlo per il bene della sua famiglia. Tutti erano contro di lui, tranne sua moglie Francesca, la quale, pur conoscendo i tremendi pericoli, stette sempre dalla parte del marito e lo sostenne fino alla fine. Nonostante le lusinghe e le torture, Franz preferì farsi uccidere che uccidere. Riteneva la guerra totalmente ingiustificata. Se tutti i giovani chiamati alle armi avessero fatto come lui, Hitler non avrebbe potuto realizzare i suoi piani diabolici. Il male per vincere ha bisogno di complici.

Franz Jägerstätter venne ucciso nella prigione dove era rinchiuso anche il suo coetaneo *Dietrich Bonhoeffer*, giovane teologo luterano tedesco, antinazista, che fece anch'egli la stessa tragica fine.

Questi due giovani "dagli occhi grandi" vennero uccisi perché rimasero fedeli fino alla fine agli ideali della loro fede. Ed ecco la quarta dimensione dell'educazione: dopo la conoscenza di sé stessi, degli altri e del creato, finalmente la conoscenza del principio e del fine di tutto. Cari giovani europei, vi invito a guardare oltre, in alto, per ricercare sempre il senso della vostra vita, la vostra origine, il fine, la Verità, perché non si vive se non si cerca la Verità. Camminate con i piedi ben piantati sulla terra, ma con sguardo ampio, aperto all'orizzonte, al cielo. Vi potrà aiutare in questo la lettura dell'Esortazione apostolica *Christus vivit*, indirizzata in modo speciale

ai giovani. E poi vi invito tutti alla Giornata Mondiale della Gioventù del prossimo anno a Lisbona, dove potrete condividere i vostri sogni più belli con giovani di tutto il mondo.

E voglio concludere con un augurio: che siate giovani generativi, capaci di generare nuove idee, nuove visioni del mondo, dell'economia, della politica, della convivenza sociale; ma non solo nuove idee, soprattutto nuove strade, da percorrere insieme. E che possiate essere generosi anche nel generare nuove vite, sempre e solo per amore! Amore al vostro sposo e alla vostra sposa, amore alla famiglia, amore ai vostri figli, e anche amore all'Europa, perché sia per tutti terra di pace, di libertà e di dignità.

Buon incontro e buon cammino! Vi mando di cuore il mio saluto e la mia benedizione. E vi chiedo per favore di pregare per me.

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 luglio 2022

FRANCESCO

 $\Pi$ 

Ad participes Conferentiae a Pontificia Academia Scientiarum provectae de argumento «Resilience of People and Ecosystems under Climate Stress» (in Villa Pia, 13-14 Iulii 2022).

I offer cordial greetings to the organizers and participants in the Conference on Resilience of People and Ecosystems under Climate Stress sponsored by the Pontifical Academy of Sciences. I thank His Eminence Cardinal Peter Turkson, Chancellor of the Academy, His Excellency Bishop Marcelo Sánchez Sorondo and all those responsible for making this gathering possible.

The phenomenon of climate change has become an emergency that no longer remains at the margins of society. Instead, it has assumed a central place, reshaping not only industrial and agricultural systems but also adversely affecting the global human family, especially the poor and those living on the economic peripheries of our world. Nowadays we are facing two challenges: lessening climate risks by reducing emissions and assisting and enabling people to adapt to progressively worsening changes to the climate. These challenges call us to think of a multi-dimensional approach to protecting both individuals and our planet.

The Christian faith offers a particular contribution in this regard. The Book of Genesis tells us that the Lord saw that all he had made was very good (cfr Gen 1:31) and entrusted human beings with the responsibility of being stewards of his gift of creation (cfr Gen 2:15). In the Gospel of Matthew, Jesus reinforces the goodness of the natural world by reminding us of God's care for all his creatures (cfr Mt 6:26.28-29). In light of these biblical teachings, then, care for our common home, even apart from considerations of the effects of climate change, is not simply a utilitarian endeavour but a moral obligation for all men and women as children of God. With this in mind, each of us must ask: "What kind of world do we want for ourselves and for those who will come after us"?

To help answer that question, I have spoken of an "ecological conversion" (cfr Laudato Si', 216-221) which demands a change of mentality and a commitment to work for the resilience of people and the ecosystems in which they live. This conversion has three important spiritual elements that I would offer for your consideration. The first entails gratitude for God's

loving and generous gift of creation. The second calls for acknowledging that we are joined in a universal communion with one another and with the rest of the world's creatures. The third involves addressing environmental problems not as isolated individuals but in solidarity as a community.

On the basis of these elements, courageous, cooperative and far-sighted efforts among religious, political, social and cultural leaders on local, national and international levels are needed in order to find concrete solutions to the severe and increasing problems we are facing. I am thinking, for example, of the role that the most economically advantaged nations can play in reducing their own emissions and providing financial as well as technological assistance so that less prosperous areas of the world may follow their example. Also crucial is access to clean energy and drinkable water, support given to farmers around the world to shift to climate resilient agriculture, a commitment to sustainable paths of development and to sober lifestyles aimed at preserving the world's natural resources and the provision of education and healthcare to the poorest and most vulnerable of the global population.

Here I would also mention two additional concerns: the loss of biodiversity (cfr Laudato Si', 32-33) and the many wars being waged in various regions of the world that together bring with them harmful consequences for human survival and wellbeing, including problems of food security and increasing pollution. These crises, along with that of the earth's climate, show that "everything is connected" (Fratelli Tutti, 34) and that promoting the long-term common good of our planet is essential to genuine ecological conversion.

For the above-mentioned reasons, I have recently approved for the Holy See, in the name and on behalf of Vatican City State, to accede to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement, with the hope that "although the post-industrial period may well be remembered as one of the most irresponsible in history, nonetheless there is reason to hope that humanity at the dawn of the twenty-first century will be remembered for having generously shouldered its grave responsibilities" (Laudato Si', 165).

Dear brothers and sisters, I am pleased that your work in these days is dedicated to examining the impact of changes in our climate and seeking practical solutions that can be implemented promptly in order to increase the resilience of people and ecosystems. In working together, men and women of good will can address the scale and complexity of the issues that lie before us, protect the human family and God's gift of creation from climate extremes and foster the goods of justice and peace.

With the assurance of my prayers that your Conference will bear good fruit, I invoke upon all of you the abundant blessings of Almighty God.

From the Vatican, 13 July 2022

# **FRANCIS**

# III

## Occasione Diei Mundialis Orationis pro cura mundi creati (1 Septembris 2022).

Cari fratelli e sorelle!

«Ascolta la voce del creato» è il tema e l'invito del Tempo del Creato di quest'anno. Il periodo ecumenico inizia il 1° settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato e si conclude il 4 ottobre con la festa di San Francesco. È un momento speciale per tutti i cristiani per pregare e prendersi cura insieme della nostra casa comune. Originariamente ispirato dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, questo tempo è un'opportunità per coltivare la nostra "conversione ecologica", una conversione incoraggiata da San Giovanni Paolo II come risposta alla "catastrofe ecologica" preannunciata da San Paolo VI già nel 1970.¹

Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta di dissonanza. Da un lato, è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall'altro, è un grido amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani.

Il dolce canto del creato ci invita a praticare una «spiritualità ecologica» (Lett. enc. Laudato si', 216), attenta alla presenza di Dio nel mondo naturale. È un invito a fondare la nostra spiritualità sull'«amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell'universo una stupenda comunione universale» (ibid., 220). Per i discepoli di Cristo, in particolare, tale luminosa esperienza rafforza la consapevolezza che «tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 1, 3). In questo Tempo del Creato, riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del creato, godendo del «grandioso coro cosmico»² di innumerevoli creature che cantano le lodi a Dio. Uniamoci a San Francesco d'Assisi nel cantare: "Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue creature" (cfr Cantico di frate sole). Uniamoci al Salmista nel cantare: «Ogni vivente dia lode al Signore!» (Sal 150, 6).

Purtroppo, quella dolce canzone è accompagnata da un grido amaro. O meglio, da un coro di grida amare. Per prima, è la sorella madre terra che grida. In balia dei nostri eccessi consumistici, essa geme e ci implora

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Discorso alla F.A.O., 16 novembre 1970.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Giovanni Paolo II, *Udienza Generale*, 10 luglio 2002.

di fermare i nostri abusi e la sua distruzione. Poi, sono le diverse creature a gridare. Alla mercé di un «antropocentrismo dispotico» (Laudato si', 68), agli antipodi della centralità di Cristo nell'opera della creazione, innumerevoli specie si stanno estinguendo, cessando per sempre i loro inni di lode a Dio. Ma sono anche i più poveri tra noi a gridare. Esposti alla crisi climatica, i poveri soffrono più fortemente l'impatto di siccità, inondazioni, uragani e ondate di caldo che continuano a diventare sempre più intensi e frequenti. Ancora, gridano i nostri fratelli e sorelle di popoli nativi. A causa di interessi economici predatori, i loro territori ancestrali vengono invasi e devastati da ogni parte, lanciando «un grido che sale al cielo» (Esort. Ap. postsin. Querida Amazonia, 9). Infine, gridano i nostri figli. Minacciati da un miope egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi a noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire o almeno limitare il collasso degli ecosistemi del nostro pianeta.

Ascoltando queste grida amare, dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i sistemi dannosi. Sin dall'inizio, l'appello evangelico « Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino! » (Mt 3, 2), invitando a un nuovo rapporto con Dio, implica anche un rapporto diverso con gli altri e con il creato. Lo stato di degrado della nostra casa comune merita la stessa attenzione di altre sfide globali quali le gravi crisi sanitarie e i conflitti bellici. « Vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di un'esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell'esperienza cristiana » (Laudato si', 217).

Come persone di fede, ci sentiamo ulteriormente responsabili di agire, nei comportamenti quotidiani, in consonanza con tale esigenza di conversione. Ma essa non è solo individuale: «La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione comunitaria» (*ibid.*, 219). In questa prospettiva, anche la comunità delle nazioni è chiamata a impegnarsi, specialmente negli incontri delle Nazioni Unite dedicati alla questione ambientale, con spirito di massima cooperazione.

Il vertice COP27 sul clima, che si terrà in Egitto a novembre 2022, rappresenta la prossima opportunità per favorire tutti insieme una efficace attuazione dell'Accordo di Parigi. È anche per questo motivo che ho recentemente disposto che la Santa Sede, a nome e per conto dello Stato

della Città del Vaticano, aderisca alla Convenzione-Quadro dell'ONU sui Cambiamenti Climatici e all'Accordo di Parigi, con l'auspicio che l'umanità del XXI secolo «possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie gravi responsabilità» (ibid., 165). Raggiungere l'obiettivo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C è alquanto impegnativo e richiede la responsabile collaborazione tra tutte le nazioni a presentare piani climatici, o Contributi Determinati a livello Nazionale, più ambiziosi, per ridurre a zero le emissioni nette di gas serra il più urgentemente possibile. Si tratta di "convertire" i modelli di consumo e di produzione, nonché gli stili di vita, in una direzione più rispettosa nei confronti del creato e dello sviluppo umano integrale di tutti i popoli presenti e futuri, uno sviluppo fondato sulla responsabilità, sulla prudenza/precauzione, sulla solidarietà e sull'attenzione ai poveri e alle generazioni future. Alla base di tutto dev'esserci l'alleanza tra l'essere umano e l'ambiente che, per noi credenti, è specchio dell'«amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino».<sup>3</sup> La transizione operata da questa conversione non può trascurare le esigenze della giustizia, specialmente per i lavoratori maggiormente colpiti dall'impatto del cambiamento climatico.

A sua volta, il vertice COP15 sulla biodiversità, che si terrà in Canada a dicembre, offrirà alla buona volontà dei governi l'importante opportunità di adottare un nuovo accordo multilaterale per fermare la distruzione degli ecosistemi e l'estinzione delle specie. Secondo l'antica saggezza dei Giubilei, abbiamo bisogno di «ricordare, tornare, riposare e ripristinare». Per fermare l'ulteriore collasso della "rete della vita" – la biodiversità – che Dio ci ha donato, preghiamo e invitiamo le nazioni ad accordarsi su quattro principi chiave: 1. costruire una chiara base etica per la trasformazione di cui abbiamo bisogno al fine di salvare la biodiversità; 2. lottare contro la perdita di biodiversità, sostenerne la conservazione e il recupero e soddisfare i bisogni delle persone in modo sostenibile; 3. promuovere la solidarietà globale, alla luce del fatto che la biodiversità è un bene comune globale che richiede un impegno condiviso; 4. mettere al centro le persone in situazioni di vulnerabilità, comprese quelle più colpite dalla perdita di biodiversità, come le popolazioni indigene, gli anziani e i giovani.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Discorso all'Incontro "Fede e Scienza verso la COP26", 4 ottobre 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, 1 settembre 2020.

Lo ripeto: «Voglio chiedere, in nome di Dio, alle grandi compagnie estrattive – minerarie, petrolifere, forestali, immobiliari, agroalimentari – di smettere di distruggere i boschi, le aree umide e le montagne, di smettere d'inquinare i fiumi e i mari, di smettere d'intossicare i popoli e gli alimenti».<sup>5</sup>

Non si può non riconoscere l'esistenza di un «debito ecologico» (Laudato si', 51) delle nazioni economicamente più ricche, che hanno inquinato di più negli ultimi due secoli; esso richiede loro di compiere passi più ambiziosi sia alla COP27 che alla COP15. Ciò comporta, oltre a un'azione determinata all'interno dei loro confini, di mantenere le loro promesse di sostegno finanziario e tecnico per le nazioni economicamente più povere, che stanno già subendo il peso maggiore della crisi climatica. Inoltre, sarebbe opportuno pensare urgentemente anche a un ulteriore sostegno finanziario per la conservazione della biodiversità. Anche i Paesi economicamente meno ricchi hanno responsabilità significative ma "diversificate" (cfr ibid., 52); i ritardi degli altri non possono mai giustificare la propria inazione. È necessario agire, tutti, con decisione. Stiamo raggiungendo "un punto di rottura" (cfr ibid., 61).

Durante questo Tempo del Creato, preghiamo affinché i vertici COP27 e COP15 possano unire la famiglia umana (cfr ibid., 13) per affrontare decisamente la doppia crisi del clima e della riduzione della biodiversità. Ricordando l'esortazione di San Paolo a rallegrarsi con chi gioisce e a piangere con chi piange (cfr Rm 12, 15), piangiamo con il grido amaro del creato, ascoltiamolo e rispondiamo con i fatti, perché noi e le generazioni future possiamo ancora gioire con il dolce canto di vita e di speranza delle creature.

Roma, San Giovanni in Laterano, 16 luglio 2022, Memoria della B.V. Maria del Monte Carmelo.

#### FRANCESCO

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Videomessaggio ai movimenti popolari, 16 ottobre 2021.

# **NUNTIUS TELEVISIFICUS**

# Ad Gentes Reipublicae Democraticae Congensis et Sudaniae Australis.\*

Cari fratelli e sorelle della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Sud Sudan, buongiorno!

Come sapete, oggi sarei dovuto partire per un pellegrinaggio di pace e riconciliazione nelle vostre terre. Il Signore sa quanto è grande il mio rammarico per essere stato costretto a rinviare questa visita tanto desiderata e attesa. Ma non perdiamo la fiducia e nutriamo la speranza di incontrarci al più presto, appena sarà possibile.

Vorrei dirvi intanto che, specialmente in queste settimane, vi porto nel cuore più che mai. Porto dentro di me, nella preghiera, le sofferenze che provate da tanto, troppo tempo. Penso alla Repubblica Democratica del Congo, allo sfruttamento, alla violenza e all'insicurezza che patisce, in particolare nell'est del Paese, dove gli scontri armati si protraggono, causando sofferenze innumerevoli e drammatiche, acuite dall'indifferenza e dalla convenienza di tanti. E penso al Sud Sudan, al grido di pace della sua gente che, sfinita dalla violenza e dalla povertà, attende fatti concreti dal processo di riconciliazione nazionale, al quale desidero contribuire non da solo, ma peregrinando ecumenicamente insieme a due cari fratelli: l'Arcivescovo di Canterbury e il Moderatore dell'Assemblea generale della Chiesa di Scozia.

Cari amici congolesi e sud sudanesi, le parole in questo momento non bastano a trasmettervi la vicinanza che vorrei esprimervi e l'affetto che provo per voi. Vorrei dirvi: non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciatevi rubare la speranza! Pensate, voi che siete tanto cari a me, quanto più siete preziosi e amati agli occhi di Dio, che non delude mai quanti ripongono speranza in Lui! Avete una grande missione, tutti, a partire dai responsabili politici: quella di voltare pagina per aprire strade nuove, strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena convivenza e di sviluppo. È una missione da assumere guardando insieme al futuro, a tanti giovani che popolano le vostre terre rigogliose e ferite, riempiendole di luce e di

 $<sup>^{\</sup>ast}\,$  Die 2 Iulii 2022.

avvenire. Essi sognano e meritano di veder realizzati questi sogni, di vedere giorni di pace: per loro, in particolare, occorre deporre le armi, superare i rancori, scrivere pagine nuove di fraternità.

Vorrei dirvi ancora una cosa: le lacrime che versate in terra e le preghiere che elevate al Cielo non sono inutili. La consolazione di Dio verrà, perché Egli ha «progetti di pace e non di sventura» (Ger 29, 11). Già da ora, in attesa di incontrarvi, chiedo che la sua pace scenda nei vostri cuori. E mentre cresce di giorno in giorno l'attesa di vedere i vostri volti, di sentirmi a casa nelle vostre vivaci comunità cristiane, di abbracciarvi tutti con la mia presenza e di benedire le vostre terre, la mia preghiera si intensifica, così come l'affetto per voi e per i vostri popoli. Di cuore vi benedico e chiedo anche a voi di continuare a pregare per me. Grazie di questo!

# ITER APOSTOLICUM IN CANADAM (24-30 Iulii 2022)

Ι

Occursus cum Gentibus Indigenis First Nations, Métis et Inuit (Maskwacis).\*

Señora Gobernadora General, señor Primer Ministro, queridos pueblos indígenas de Maskwacis y de esta tierra canadiense, queridos hermanos y hermanas:

Esperaba que llegara este momento para estar entre ustedes. Desde aquí, desde este lugar tristemente evocativo, quisiera comenzar lo que deseo en mi interior: una peregrinación, una peregrinación penitencial. Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes.

Recuerdo los encuentros que tuvimos en Roma hace cuatro meses. En ese momento me entregaron en prenda dos pares de mocasines, signo del sufrimiento padecido por los niños indígenas, en particular de los que lamentablemente no volvieron más a casa desde las escuelas residenciales. Me pidieron que devolviera los mocasines cuando llegara a Canadá; los traje, y lo haré al terminar estas palabras, y quisiera inspirarme precisamente en este símbolo que, en los meses pasados, reavivó en mí el dolor, la indignación y la vergüenza. El recuerdo de esos niños provoca aflicción y exhorta a actuar para que todos los niños sean tratados con amor, honor y respeto. Pero esos mocasines también nos hablan de un camino, de un recorrido que deseamos hacer juntos. Caminar juntos, rezar juntos, trabajar juntos, para que los sufrimientos del pasado dejen el lugar a un futuro de justicia, de sanación y de reconciliación.

Este es el motivo por el que la primera etapa de mi peregrinación entre ustedes se lleva a cabo en esta región que ha visto, desde tiempos

 $<sup>^{\</sup>ast}\,$  Die 25 Iulii 2022.

inmemoriales, la presencia de los pueblos indígenas. Es un territorio que nos habla, que nos permite *hacer memoria*.

Hacer memoria. Hermanos y hermanas, ustedes han vivido en esta tierra durante miles de años con estilos de vida que respetaban la misma tierra, heredada de las generaciones pasadas y protegida para las futuras. La trataron como un don del Creador para compartir con los demás y amar en armonía con todo lo que existe, en una viva interconexión entre todos los seres vivos. Así aprendieron a nutrir un sentido de familia y de comunidad, y desarrollaron vínculos fuertes entre las generaciones, honrando a los ancianos y cuidando de los pequeños. ¡Cuántas buenas tradiciones y enseñanzas basadas en la atención a los otros y al amor por la verdad, en la valentía y el respeto, en la humildad, en la honestidad, en la sabiduría de vida!

Pero, si estos fueron los primeros pasos dados en estos territorios, la memoria nos lleva tristemente a los sucesivos. El lugar en el que nos encontramos hace resonar en mí un grito de dolor, un clamor sofocado que me acompañó durante estos meses. Pienso en el drama sufrido por tantos de ustedes, por sus familias, por sus comunidades, en lo que ustedes compartieron conmigo sobre los sufrimientos padecidos en las escuelas residenciales. Son traumas que, en cierto modo, reviven cada vez que se recuerdan y soy consciente de que también nuestro encuentro de hoy puede despertar recuerdos y heridas, y que muchos de ustedes podrían sentirse mal mientras yo hablo. Pero es justo hacer memoria, porque el olvido lleva a la indiferencia y, como se ha dicho, «lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia... lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia a la vida o a la muerte ».¹ Hacer memoria de las devastadoras experiencias que ocurrieron en las escuelas residenciales nos golpea, nos indigna, nos entristece, pero es necesario.

Es necesario recordar cómo las políticas de asimilación y desvinculación, que también incluían el sistema de las escuelas residenciales, fueron nefastas para la gente de estas tierras. Cuando los colonos europeos llegaron aquí por primera vez, hubo una gran oportunidad de desarrollar un encuentro fecundo entre las culturas, las tradiciones y la espiritualidad. Pero en gran parte esto no sucedió. Y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Wiesel.

de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas; de cómo, también por medio del sistema de escuelas residenciales, sus lenguas, sus culturas fueron denigradas y suprimidas; y de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales; de cómo se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos y de cómo esto marcó de manera indeleble la relación entre padres e hijos, entre abuelos y nietos.

Les agradezco por haber hecho que todo esto entrara en mi corazón, por haber expresado el peso que llevaban dentro, por haber compartido conmigo esta memoria sangrante. Hoy estoy aquí, en esta tierra que, junto a una memoria antigua, custodia las cicatrices de heridas todavía abiertas. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles, de todo corazón, que estoy profundamente dolido: pido perdón por la manera en la que, lamentablemente, muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón, en particular, por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.

Aunque la caridad cristiana haya estado presente y existan no pocos ejemplares de entrega por los niños, con todo, las consecuencias globales de las políticas ligadas a las escuelas residenciales han sido catastróficas. Lo que la fe cristiana nos dice es que fue un error devastador, incompatible con el Evangelio de Jesucristo. Duele saber que ese terreno compacto de valores, lengua y cultura, que confirió a sus pueblos un sentido genuino de identidad, duele saber que haya sido erosionado, y que ustedes siguen pagando los efectos. Frente a este mal que indigna, la Iglesia se arrodilla ante Dios y le implora perdón por los pecados de sus hijos.<sup>2</sup> Quisiera repetir con vergüenza y claridad: pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas.

 $<sup>^{2}\,</sup>$  Cf. S. Juan Pablo II, Bula  $Incarnation is\ mysterium\ [29\ noviembre\ 1998],\ 11:\ AAS\ 91\ [1999],\ 140.$ 

Queridos hermanos y hermanas, muchos de ustedes y de sus representantes han afirmado que las disculpas no son un punto de llegada. Concuerdo perfectamente. Constituyen sólo el primer paso, el punto de partida. También soy consciente de que «mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado» y «mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no sólo no se repitan, sino que no encuentren espacios». Una parte importante de este proceso es hacer una seria búsqueda de la verdad acerca del pasado y ayudar a los supervivientes de las escuelas residenciales a realizar procesos de sanación por los traumas sufridos.

Rezo y espero que los cristianos y la sociedad de esta tierra crezcan en la capacidad de acoger y respetar la identidad y la experiencia de los pueblos indígenas. Espero que se encuentren caminos concretos para conocerlos y valorarlos, aprendiendo a caminar todos juntos. Por mi parte, seguiré animando el compromiso de todos los católicos respecto a los pueblos indígenas. Lo hice en otras ocasiones y en varios lugares, a través de encuentros y llamamientos, y también por medio de una Exhortación Apostólica. Sé que todo esto requiere tiempo y paciencia, se trata de procesos que tienen que entrar en los corazones, y mi presencia aquí y el compromiso de los obispos canadienses son testimonio de la voluntad de avanzar en este camino.

Queridos amigos, esta peregrinación se extiende durante algunos días y llegará a lugares distantes entre sí, sin embargo, no me permitirá responder a muchas invitaciones y visitar centros como Kamloops, Winnipeg, varios lugares en Saskatchewan, en Yukón y en los Territorios del Noroeste. Aunque esto no es posible, sepan que están todos en mi recuerdo y en mi oración. Sepan que conozco el sufrimiento, los traumas y los desafíos de los pueblos indígenas en todas las regiones de este país. Las palabras que pronunciaré a lo largo de este camino penitencial están dirigidas a todas las comunidades y a los indígenas, que abrazo de corazón.

En esta primera etapa quise hacer espacio a la memoria. Hoy estoy aquí para recordar el pasado, para llorar con ustedes, para mirar la tierra en silencio, para rezar junto a las tumbas. Dejemos que el silencio nos ayude

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 3}$  Carta al Pueblo de Dios, 20 agosto 2018.

a todos a interiorizar el dolor. Silencio y oración. Ante el mal recemos al Señor del bien; ante la muerte recemos al Dios de la vida. Nuestro Señor Jesucristo hizo de un sepulcro –la última estación de la esperanza ante la cual se habían desvanecido todos los sueños y sólo quedaban el llanto, y el dolor y la resignación– hizo de un sepulcro el lugar del renacimiento, de la resurrección, donde comenzó una historia de vida nueva y de reconciliación universal. No bastan nuestros esfuerzos para sanar y reconciliar, es necesaria su gracia, es necesaria la sabiduría afable y fuerte del Espíritu, la ternura del Consolador. Que Él colme las esperanzas de los corazones. Que Él nos tome de la mano. Que Él nos haga caminar juntos.

## $\Pi$

Occursus cum Gentibus Indigenis et cum membris Communitatis paroecialis apud Ecclesiam Sacratissimi Cordis (Edmundopoli).\*

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenas tardes!

Estoy contento de poder encontrarme con ustedes y volver a ver los rostros de varios representantes indígenas que hace algunos meses fueron a visitarme a Roma. Aquel encuentro fue muy significativo para mí. Ahora estoy en la casa de ustedes, como amigo y peregrino, estoy en sus tierras, en el templo donde se reúnen para alabar a Dios como hermanos y hermanas. En Roma, después de escucharlos, les dije que «un proceso de sanación eficaz requiere acciones concretas». Me alegra ver que en esta parroquia, en la que confluyen personas de diversas comunidades de las First Nations, de los Métis y de los Inuit, junto con gente no indígena de los barrios locales y diversos hermanos y hermanas inmigrantes, dicho proceso ya ha comenzado. Esta es una casa para todos, abierta e inclusiva, tal como debe ser la Iglesia, familia de los hijos de Dios donde la hospitalidad y la acogida, valores típicos de la cultura indígena, son esenciales; donde cada uno debe sentirse bienvenido, independientemente de la propia historia y de sus circunstancias vitales. Quisiera también decirles gracias por la cercanía concreta a tantos pobres, esto me toca mucho, -que también son numerosos en este rico país- por medio de vuestra caridad, esto es lo que desea Jesús, que nos ha dicho y nos repite siempre en el Evangelio: «Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo».2 Es Jesús el que está.

Y al mismo tiempo, no debemos olvidar que también en la Iglesia el trigo se mezcla con la cizaña. Y también en la Iglesia. Y precisamente a causa de esa cizaña quise realizar esta peregrinación penitencial, y comenzarla esta mañana haciendo memoria del mal que sufrieron los pueblos indígenas por parte de muchos cristianos y con dolor pedir perdón. Me duele pensar que algunos católicos hayan contribuido a las políticas de asimilación y desvinculación que transmitían un sentido de inferioridad, sustrayendo a

<sup>\*</sup> Die 25 Iulii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discurso a las delegaciones de los pueblos indígenas de Canadá, 1 abril 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mt 25, 40.

comunidades y personas sus identidades culturales y espirituales, cortando sus raíces y alimentando actitudes prejuiciosas y discriminatorias, y que eso también se haya hecho en nombre de una educación que se suponía cristiana. La educación siempre debe partir del respeto y de la promoción de los talentos que ya están en las personas. No es ni puede ser nunca algo elaborado previamente que se impone, porque educar es la aventura de explorar y descubrir juntos el misterio de la vida. Gracias a Dios, en parroquias como ésta, día tras día, se construyen por medio del encuentro las bases para la sanación y reconciliación. Sanación, reconciliación. Quiero decir algo que no esta escrito ahí, quiero agradecer de manera especial el trabajo que hicieron los señores Obispos para lograr que pudiera venir aquí, que ustedes pudieran ir allá, una conferencia episcopal unida hace gestos grandes, da muchos frutos, muchas gracias a la conferencia episcopal.

Reconciliación. Esta tarde quisiera compartir algunas reflexiones sobre esta palabra. ¿Qué nos sugiere Jesús cuando habla de reconciliación? o ¿cuándo nos inspira la reconciliación? ¿Qué significado tiene hoy para nosotros la reconciliación? Queridos amigos, la reconciliación obrada por Cristo no fue un acuerdo de paz exterior, una especie de compromiso para contentar a las partes. Tampoco fue una paz caída del cielo, que llegó por imposición de lo alto o por absorción del otro. El apóstol Pablo explica que Jesús reconcilia poniendo juntos, haciendo de dos realidades distantes una única realidad, una sola cosa, un solo pueblo. Y, ¿cómo lo hace? Por medio de la cruz.³ Es Jesús quien nos reconcilia entre nosotros en la cruz, es Jesús quien nos reconcilia entre nosotros en la cruz, en aquel árbol de la vida, como les gustaba decir a los primeros cristianos. La cruz árbol de la vida.

Ustedes, queridos hermanos y hermanas indígenas, tienen mucho que enseñarnos sobre el significado vital del árbol que, unido a la tierra por las raíces, da oxígeno por medio de las hojas y nos nutre con sus frutos. Y es hermoso ver la simbología del árbol representada en la fisonomía de esta iglesia, donde un tronco une a la tierra un altar sobre el cual Jesús nos reconcilia en la Eucaristía, «acto de amor cósmico» que «une el cielo y la tierra, abraza todo lo creado». Este simbolismo litúrgico me recuerda un pasaje estupendo pronunciado por san Juan Pablo II en este país, y dice así:

 $<sup>^3\,</sup>$  Cf. Ef 2, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Carta enc. Laudato si', 236.

«Cristo anima el centro mismo de cada cultura, por lo que el cristianismo no sólo comprende a todos los pueblos indígenas, sino que el mismo Cristo, en los miembros de su cuerpo, es indígena». Y es Él quien en la cruz reconcilia, vuelve a unir lo que parecía impensable e imperdonable, abraza a todos y a todo. Todos y todo. Los pueblos indígenas atribuyen un fuerte significado cósmico a los puntos cardinales, estos no sólo se conciben como puntos de referencia geográfica sino también como dimensiones que abrazan la realidad en su conjunto e indican el camino para sanarla, representada por la llamada "rueda de la medicina". Este templo hace propia esa simbología de los puntos cardinales y les atribuye un significado cristológico. Jesús, por medio de las extremidades de su cruz, abraza los puntos cardinales y reúne a los pueblos más lejanos, Jesús sana y pacifica todo. Allí cumple el designio de Dios: "reconciliar todas las cosas".

Hermanos, hermanas, ¿qué significa esto para el que lleva dentro heridas tan dolorosas? Comprendo el cansancio al ver cualquier perspectiva de reconciliación en quien ha sufrido tremendamente a causa de hombres y mujeres que tenían que dar testimonio de vida cristiana. Nada puede borrar la dignidad violada, el mal sufrido, la confianza traicionada. Y tampoco debe borrarse nunca la vergüenza de nosotros creyentes. Pero es necesario empezar de nuevo. Y Jesús no nos propone palabras y buenos propósitos, sino que nos propone la cruz, ese amor escandaloso que se deja atravesar los pies y las muñecas por los clavos y traspasar la cabeza por las espinas. Esta es la dirección a seguir, mirar juntos a Cristo, el amor traicionado y crucificado por nosotros; ver a Jesús, crucificado en tantos alumnos de las escuelas residenciales. Si queremos reconciliarnos entre nosotros y dentro de nosotros, reconciliarnos con el pasado, con las injusticias sufridas y con la memoria herida, con sucesos traumáticos que ningún consuelo humano puede sanar, si queremos reconciliarnos realmente hay que levantar la mirada a Jesús crucificado, hay que obtener la paz en su altar. Porque, precisamente, es en el árbol de la cruz donde el dolor se transforma en amor, la muerte en vida, la decepción en esperanza, el abandono en comunión, la distancia en unidad. La reconciliación no es tanto una obra nuestra, es un regalo, es un don que brota del Crucificado, es paz que viene del Corazón de Jesús, es una gracia que hay que pedir. La reconciliación es una gracia que hay que pedir.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Liturgia de la Palabra con los indígenas de Canadá, 15 septiembre 1984.

 $<sup>^6</sup>$  Cf. Ef 2, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. Col 1, 20.

Hay otro aspecto de la reconciliación del que quisiera hablarles. El apóstol Pablo explica que Jesús, por medio de la cruz, nos ha reconciliado en un solo cuerpo.<sup>8</sup> ¡De qué cuerpo habla? Habla de la Iglesia, la Iglesia es este cuerpo vivo de reconciliación. Pero, si pensamos en el dolor imborrable experimentado en este lugar por tantas personas en el seno de instituciones eclesiales, sólo se experimenta rabia, sólo se experimenta vergüenza. Eso sucedió cuando los creyentes se dejaron mundanizar y, más que promover la reconciliación, impusieron su propio modelo cultural. Esta mentalidad, hermanos y hermanas, tarda en morir, incluso desde el punto de vista religioso. De hecho, parecería más conveniente inculcar a Dios en las personas, en lugar de permitir que las personas se acerquen a Dios. Una contradicción. Pero no funciona nunca, porque el Señor no obra así, él no obliga, no sofoca ni oprime; sino que ama, libera, deja libres. Él no sostiene con su Espíritu a quienes someten a los demás, a quienes confunden el Evangelio de la reconciliación con el proselitismo. Porque no se puede anunciar a Dios de un modo contrario a Dios. Sin embargo, ¡cuántas veces ha sucedido en la historia! Mientras Dios se presenta sencilla y humildemente, nosotros tenemos la tentación de imponerlo y de imponernos en su nombre. Es la tentación mundana de hacerlo bajar de la cruz para manifestarlo con el poder y la apariencia. Pero Jesús reconcilia en la cruz, no bajando de la cruz. Y allí, alrededor de la cruz, estaban los que pensaban en sí mismos y tentaban a Cristo repitiéndole que se salvara a sí mismo, 9 sin pensar en los demás. Hermanos y hermanas, en nombre de Jesús, que esto no vuelva a pasar en la Iglesia. Que Jesús sea anunciado como Él desea, en la libertad y en la caridad, y que cada persona crucificada que encontremos no sea para nosotros un caso que resolver, sino un hermano o una hermana a quien amar, carne de Cristo a la que amar. ¡Que la Iglesia, Cuerpo de Cristo, sea cuerpo vivo de reconciliación!

La misma palabra reconciliación es prácticamente sinónimo de Iglesia. El término, en efecto, significa "hacer un concilio nuevo", reconciliación. Hacer un concilio nuevo. Por eso, la Iglesia es la casa donde conciliarse nuevamente, donde reunirse para volver a comenzar y crecer juntos. Es el lugar donde se deja de pensar como individuos para reconocerse hermanos mirándose a los ojos, acogiendo las historias y la cultura del otro, dejando

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Ef 2, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cf. Lc 23, 35-36.

que la mística del estar juntos tan agradable al Espíritu Santo favorezca la sanación de la memoria herida. Este es el camino, no decidir por los otros, no encasillar a todos dentro de esquemas prestablecidos, sino ponerse ante el Crucificado y ante el hermano para aprender a caminar juntos. Esta es la Iglesia -y ojalá fuese siempre así-, la Iglesia no un conjunto de ideas y preceptos que inculcar a la gente, la Iglesia es una casa acogedora para todos. Y ojalá sea siempre así. La Iglesia es un templo con las puertas siempre abiertas. Lo escuchamos de estos dos hermanos nuestros, que dicen esta parroquia es así: un templo con las puertas siempre abiertas, donde todos nosotros, templos vivos del Espíritu, nos encontramos, servimos y nos reconciliamos. Queridos hermanos y hermanas, los gestos y las visitas pueden ser importantes, pero la mayor parte de las palabras y de las actividades de reconciliación ocurren a nivel local, en comunidades como ésta, donde las personas y las familias caminan a la par, día tras día. Rezar juntos, ayudar juntos, compartir las historias de vida, las alegrías y las luchas comunes abre la puerta a la obra reconciliadora de Dios.

Hay una imagen conclusiva que nos puede ayudar. En este templo, sobre el altar y el sagrario, vemos las cuatro estacas de una típica tienda indígena –supe que se llama tipi–. La tienda tiene un gran significado bíblico. Cuando Israel caminaba en el desierto, Dios habitaba en una tienda que se instalaba cada vez que el pueblo se detenía. Era la Tienda del Encuentro. Nos recuerda que Dios camina con nosotros y le gusta encontrarnos juntos, reunidos, en concilio. Y cuando se hace hombre, el Evangelio dice, literalmente, que "puso su tienda entre nosotros". Dios es el Dios de la cercanía, en Jesús nos enseña el lenguaje de la compasión y de la ternura. Esto se debe entender cada vez que vamos a la iglesia, donde Él está presente en el tabernáculo, palabra que significa precisamente tienda. Dios pone su tienda entre nosotros, nos acompaña en nuestros desiertos; no vive en palacios celestiales, sino en nuestra Iglesia, y desea que sea casa de reconciliación.

Jesús crucificado resucitado, que habitas en este pueblo que es tuyo Señor, que deseas resplandecer a través de nuestras comunidades y nuestras culturas, Jesús tómanos de la mano y, también en los desiertos de la historia, guía nuestros pasos por el camino de la reconciliación. Amén.

#### III

## Sancta Missa in campo institutionis athleticae Commonwealth Stadium (Edmundopoli).\*

Hoy es la fiesta de los abuelos de Jesús; el Señor ha querido que nos reuniéramos en gran número precisamente en esta ocasión tan querida para ustedes, como para mí. En la casa de Joaquín y Ana, el pequeño Jesús conoció a sus mayores y experimentó la cercanía, la ternura y la sabiduría de sus abuelos. Pensemos también en nuestros abuelos y reflexionemos sobre dos aspectos importantes.

El primero. Somos hijos de una historia que hay que custodiar. No somos individuos aislados, no somos islas, nadie viene al mundo desconectado de los demás. Nuestras raíces, el amor que nos esperaba y que recibimos cuando vinimos al mundo, los ambientes familiares en los que crecimos, forman parte de una historia única que nos ha precedido y nos ha generado. No la elegimos nosotros, sino que la recibimos como un regalo; y es un regalo que estamos llamados a custodiar. Porque, como nos lo ha recordado el libro del Eclesiástico, somos «la descendencia» de los que nos han precedido, somos su «rica herencia». Una herencia que, más allá de las proezas o de la autoridad de unos, de la inteligencia o de la creatividad de otros en el canto o en la poesía, tiene su centro en la justicia, en ser fieles a Dios y a su voluntad. Y eso es lo que nos han transmitido. Para aceptar de verdad lo que somos y cuánto valemos, tenemos que hacernos cargo, de aquellos de quienes descendemos, aquellos que no pensaron sólo en sí mismos, sino que nos transmitieron el tesoro de la vida. Estamos aquí gracias a nuestros padres, pero también gracias a nuestros abuelos, que nos hicieron experimentar que somos bienvenidos en el mundo. A menudo fueron ellos los que nos amaron sin reservas y sin esperar nada de nosotros; nos tomaron de la mano cuando teníamos miedo, nos tranquilizaron en la oscuridad de la noche, nos alentaron cuando a plena luz del día tuvimos que decidir sobre nuestra vida. Gracias a nuestros abuelos recibimos una caricia de parte de la historia; aprendimos que la bondad, la ternura y la sabiduría son raíces firmes de la humanidad. Muchos de nosotros hemos respirado en la casa de

<sup>\*</sup> Die 26 Iulii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si 44, 11.

los abuelos la fragancia del Evangelio, la fuerza de una fe que tiene sabor de hogar. Gracias a ellos descubrimos una fe familiar, una fe doméstica; sí, es así, porque la fe se comunica esencialmente así, se comunica "en lengua materna", se comunica en dialecto, se comunica a través del afecto y el estímulo, el cuidado y la cercanía.

Esta es nuestra historia que hay que custodiar, la historia de la que somos herederos; somos hijos porque somos nietos. Los abuelos imprimieron en nosotros el sello original de su forma de ser, dándonos dignidad, confianza en nosotros mismos y en los demás. Ellos nos transmitieron algo que dentro de nosotros nunca podrá ser borrado y, al mismo tiempo, nos han permitido ser personas únicas, originales, libres. Precisamente de nuestros abuelos aprendimos que el amor jamás es una imposición, nunca despoja al otro de su libertad interior. De esta manera, Joaquín y Ana amaron a María y amaron a Jesús; y así es cómo María amó a Jesús, con un amor que nunca lo asfixió ni lo retuvo, sino que lo acompañó a abrazar la misión para la que había venido al mundo. Tratemos de aprender esto como individuos y como Iglesia: no oprimir nunca la conciencia de los demás, no encadenar jamás la libertad de los que tenemos cerca y, sobre todo, no dejar nunca de amar y respetar a las personas que nos precedieron y nos han sido confiadas, tesoros preciosos que custodian una historia más grande que ellos mismos.

Custodiar la historia que nos ha generado –nos dice el Libro del Eclesiástico– significa no empañar "la gloria" de nuestros antepasados, no perder su recuerdo, no olvidarnos de la historia que dio a luz nuestra vida, acordarnos siempre de aquellas manos que nos acariciaron y nos tuvieron en sus brazos. Porque es en esta fuente donde encontramos consuelo en los momentos de desánimo, luz en el discernimiento, valor para afrontar los desafíos de la vida. Pero también custodiar la historia que nos ha generado significa volver siempre a esa escuela donde aprendimos y vivimos el amor. Ante las decisiones que tenemos que tomar hoy, significa preguntarnos qué harían los mayores más sabios que hemos conocido si estuvieran en nuestro lugar, qué nos aconsejan o nos aconsejarían nuestros abuelos y bisabuelos.

Queridos hermanos y hermanas, preguntémonos, entonces, ¿somos hijos y nietos que sabemos custodiar la riqueza que hemos recibido? ¿Recordamos las buenas enseñanzas que hemos heredado? ¿Hablamos con nuestros mayores, nos tomamos el tiempo para escucharlos? En nuestras casas, cada

vez más equipadas, cada vez más modernas y funcionales, ¿sabemos cómo habilitar un espacio digno para conservar sus recuerdos, un lugar especial, un pequeño santuario familiar que, a través de imágenes y objetos amados, nos permita también elevar nuestros pensamientos y oraciones a quienes nos han precedido? ¿Hemos conservado la Biblia o el rosario de nuestros antepasados? Rezar por ellos y en unión con ellos, dedicar tiempo a recordarlos, conservar su legado. En la niebla del olvido que asalta nuestros tiempos vertiginosos, hermanos y hermanas, es necesario cuidar las raíces, y así es cómo crece el árbol, así se construye el futuro.

Reflexionamos ahora sobre un segundo aspecto: además de ser hijos de una historia que hay que custodiar, somos artesanos de una historia que hay que construir. Cada uno de nosotros puede reconocer lo que es, con sus luces y sus sombras, según el amor que ha recibido o le ha faltado. El misterio de la vida humana es este: todos somos hijos de alguien, fuimos generados y formados por alguien, pero cuando nos hacemos adultos, estamos también llamados a generar, a ser padres, madres y abuelos de alguien más. Así, pues, viendo a la persona en que nos hemos convertido, ¿qué queremos de nosotros mismos? Los abuelos de los que procedemos, los mayores que soñaron, esperaron y se sacrificaron por nosotros, nos plantean una pregunta fundamental: ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Hemos recibido tanto de manos de los que nos han precedido, ¿qué queremos dejar en herencia a nuestra posteridad? ¿Una fe viva o una fe al "agua de rosas", una sociedad basada en el beneficio individual o basada en la fraternidad, un mundo en paz o un mundo en guerra, una creación devastada o un hogar todavía acogedor?

Y no olvidemos que este movimiento da vida, pues va desde las raíces hasta las ramas, las hojas y las flores y los frutos del árbol. La verdadera tradición se expresa en esta dimensión vertical: de abajo para arriba. Tengamos cuidado de no caer en la caricatura de la tradición, que no se mueve en una línea vertical —de las raíces al fruto— sino en una línea horizontal—adelante-atrás— que nos lleva a la cultura del "retroceso" como refugio egoísta; y que no hace más que encasillar el presente y preservarlo en la lógica del "siempre se hizo así".

En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús dice a los discípulos que son dichosos porque pueden ver y oír lo que tantos profetas y justos desearon ver y oír.<sup>2</sup> Efectivamente, muchos creyeron en la promesa de Dios de la venida del Mesías, le prepararon el camino, anunciaron su llegada. Sin embargo, ahora que el Mesías ha llegado, los que pueden verlo y oírlo están llamados a acogerlo y a anunciarlo.

Hermanos y hermanas, esto también vale para nosotros. Nuestros predecesores nos transmitieron una pasión, una fuerza y un anhelo, un fuego que nos corresponde reavivar; no se trata de custodiar cenizas, sino de reavivar el fuego que ellos encendieron. Nuestros abuelos y nuestros mayores deseaban ver un mundo más justo, más fraternal, más solidario, y lucharon por darnos un futuro. Ahora, nos toca a nosotros no decepcionarlos. Nos toca hacernos cargo de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de nuestros muertos. Por favor, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes, como dijo un pensador. Respaldados por ellos, por nuestros mayores, que son nuestras raíces, nos corresponde a nosotros dar fruto. Nosotros somos las ramas que deben florecer y producir nuevas semillas en la historia. Así pues, hagámonos una pregunta concreta. Ante la historia de la salvación a la que yo pertenezco y frente a quienes me han precedido y amado, ¿qué hago? Si tengo un papel único e insustituible en la historia, ¿qué huella estoy dejando en mi camino; qué estoy haciendo, qué estoy dejando a los que me siguen; qué estoy dando de mí? Muchas veces la vida se mide por el dinero que se gana, por la carrera que se realiza, por el éxito y la consideración que se recibe de los demás. Pero estos no son criterios generativos. La pregunta es: ¡estoy generando, estoy generando vida? ¿Estoy difundiendo en la historia un amor nuevo y renovado? ¿Anuncio el Evangelio allí donde vivo, sirvo a alguien gratuitamente, como hicieron conmigo los que me precedieron? ¿Qué estoy haciendo por mi Iglesia, por mi ciudad, por mi sociedad? Hermanas y hermanos, es fácil criticar, pero el Señor no quiere que seamos sólo críticos con el sistema, no quiere que seamos cerrados, no quiere que seamos "de los que retroceden", de los que se echan atrás, como dijo el autor de la carta a los Hebreos,<sup>3</sup> sino nos quiere artesanos de una historia nueva, tejedores de esperanza, constructores de futuro, artífices de paz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Mt 13, 16-17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Hb 10, 39.

Que Joaquín y Ana intercedan por nosotros. Que nos ayuden a custodiar la historia que nos ha generado y a construir una historia generadora. Que nos recuerden la importancia espiritual de honrar a nuestros abuelos y mayores, de sacar provecho de su presencia para construir un futuro mejor. Un futuro en el que no se descarte a los mayores porque funcionalmente "no son necesarios"; un futuro que no juzgue el valor de las personas sólo por lo que producen; un futuro que no sea indiferente hacia quienes, ya adelante en la edad, necesitan más tiempo, escucha y atención; un futuro en el que no se repita la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos y hermanas indígenas. Es un futuro posible si, con la ayuda de Dios, no rompemos el vínculo con los que nos han precedido y alimentamos el diálogo con los que vendrán después de nosotros: jóvenes y mayores, abuelos y nietos, juntos. Vayamos adelante juntos, soñemos juntos. Y no olvidemos el consejo de Pablo a su discípulo Timoteo: "Acuérdate de tu madre y de tu abuela".<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. 2 Tm 1, 5.

#### IV

#### Liturgia Verbi (in loco v.d. Lac Ste. Anne).\*

Queridos hermanos y hermanas, âba-wash-did! Tansi! Oki! [¡buenos días!]

Es hermoso para mí estar aquí, peregrino con ustedes y en medio de ustedes. En estos días, hoy especialmente, me llamó la atención el sonido de los tambores que me han acompañado allí donde he ido. Este latido de los tambores me parecía el eco del latido de muchos corazones. Los corazones que, durante siglos, han vibrado en estas aguas; los corazones de tantos peregrinos que juntos han marcado el paso para alcanzar este "lago de Dios". Aquí se puede captar el latido coral de un pueblo peregrino, de generaciones que se han puesto en camino hacia el Señor para experimentar su obra de sanación. ¡Cuántos corazones llegaron aquí anhelantes y fatigados, lastrados por las cargas de la vida, y junto a estas aguas encontraron la consolación y la fuerza para seguir adelante! También aquí, sumergidos en la creación, hay otro latido que podemos escuchar, el latido materno de la tierra. Y así como el latido de los niños, desde el seno materno, está en armonía con el de sus madres, del mismo modo para crecer como seres humanos necesitamos acompasar los ritmos de la vida con los de la creación que nos da la vida. Así pues, vayamos de nuevo a nuestras fuentes de vida: a Dios, a los padres y, en el día y en la casa de santa Ana, a los abuelos, que saludo con gran afecto.

Transportados por estos latidos vitales, estamos ahora aquí, en silencio, contemplamos las aguas de este lago. Esto nos ayuda a volver también a las fuentes de la fe. Nos permite peregrinar idealmente hasta los lugares santos. Imaginar a Jesús, que desarrolló gran parte de su ministerio precisamente a la orilla de un lago, el Lago de Galilea. Allí escogió y llamó a los Apóstoles, proclamó las Bienaventuranzas, narró la mayor parte de las parábolas, realizó signos y curaciones. Por otro lado, aquel lago constituía el corazón de la «Galilea de las naciones», una zona periférica, de comercio, donde confluían distintas poblaciones, coloreando la región de tradiciones y cultos dispares. Se trataba del lugar más distante, geográfica

<sup>\*</sup> Die 26 Iulii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 4, 15.

y culturalmente, de la pureza religiosa, que se concentraba en Jerusalén, junto al templo. Podemos, pues, imaginar aquel lago, llamado mar de Galilea, como una concentración de diferencias. En sus orillas se encontraban pescadores y publicanos, centuriones y esclavos, fariseos y pobres, hombres y mujeres de las más variadas proveniencias y extracciones sociales. Allí precisamente, precisamente allí, Jesús predicó el Reino de Dios. No a gente religiosa seleccionada, sino a pueblos distintos que, como hoy, acudían de varias partes, predicó acogiendo a todos y en un teatro natural como este. Dios eligió ese contexto poliédrico y heterogéneo para anunciar al mundo algo revolucionario: por ejemplo, "pongan la otra mejilla, amen a los enemigos, vivan como hermanos para ser hijos de Dios, Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos".2 De ese modo, precisamente aquel lago, "mestizado de diversidad", fue la sede de un inaudito anuncio de fraternidad, de una revolución sin muertos ni heridos, la revolución del amor. Y aquí, en las orillas de este lago, el sonido de los tambores que atraviesa los siglos y une gentes distintas, nos lleva hasta aquel entonces. Nos recuerda que la fraternidad es verdadera si une a los que están distanciados, que el mensaje de unidad que el cielo envía a la tierra no teme las diferencias y nos invita a la comunión, a la comunión de las diferencias, para volver a comenzar juntos, porque todos -;todos!- somos peregrinos en camino.

Hermanos, hermanas, peregrinos de estas aguas, ¿qué podemos tomar de ellas? La Palabra de Dios nos ayuda a descubrirlo. El profeta Ezequiel ha repetido por dos veces que las aguas que surgen del templo, para el pueblo de Dios, "dan la vida" y "sanan".<sup>3</sup>

Dan la vida. Pienso en las abuelas que están aquí con nosotros. Tantas. Queridas abuelas, sus corazones son fuentes de las que surge el agua viva de la fe, con la que han apagado la sed de hijos y nietos. Me admira el papel vital de la mujer en las comunidades indígenas. Ocupan un puesto de mucho relieve en cuanto fuentes benditas de vida, no sólo física sino también espiritual. Y, pensando en sus kokum, pienso en mi abuela. De ella recibí el primer anuncio de la fe y aprendí que el Evangelio se transmite así, a través de la ternura del cuidado y la sabiduría de la vida. La

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Mt 5, 38-48.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Ez 47, 8-9.

fe raramente nace leyendo un libro nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar, se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias. Se los agradezco, y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en casa, en la familia, ¡tienen un tesoro! Custodian entre sus muros una fuente de vida; por favor, háganse cargo de ellos como de la herencia más valiosa para amar y custodiar.

El profeta decía que las aguas, además de dar vida, sanan. Este aspecto nos traslada a las orillas del lago de Galilea, donde Jesús « sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males ». Allí, « al ponerse el sol, le llevaban todos los enfermos ». Esta tarde imaginémonos alrededor del lago con Jesús, mientras Él se acerca, se inclina y, con paciencia, compasión y ternura, cura tantos enfermos en el cuerpo y en el espíritu: endemoniados, leprosos, paralíticos, ciegos, pero también personas afligidas, descorazonadas, perdidas y heridas. Jesús ha venido y viene todavía a hacerse cargo de nosotros, a consolar y sanar nuestra humanidad sola y agotada. A todos, también a nosotros, dirige la misma invitación: «Vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, yo los haré descansar ». O, como en el texto que hemos escuchado esta tarde: «El que tenga sed, que venga a mí y beba ».

Hermanos, hermanas, todos nosotros necesitamos de la sanación de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos. Señor, como la gente a la orilla del mar de Galilea no tenía miedo de clamar por sus necesidades, también nosotros, Señor, esta tarde acudimos a ti, con el dolor que llevamos dentro. Te traemos nuestra aridez y nuestras dificultades, te traemos los traumas de la violencia padecida por nuestros hermanos y hermanas indígenas. En este lugar bendito, donde reinan la armonía y la paz, te presentamos las disonancias de nuestra historia, los terribles efectos de la colonización, el dolor imborrable de tantas familias, abuelos y niños. Señor, ayúdanos a sanar nuestras heridas. Sabemos que esto requiere esfuerzo, cuidado y hechos concretos de nuestra parte. Pero sabemos también, Señor, que solos no lo podemos hacer. Nos confiamos a Ti y a la intercesión de tu madre y de tu abuela.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mc 1, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. 32.

<sup>6</sup> Mt 11, 28.

 $<sup>^{7}</sup>$  Jn 7, 37.

Sí, Señor, nos confiamos a la intercesión de tu madre y de tu abuela, porque las madres y las abuelas ayudan a sanar las heridas del corazón. Durante los dramas de la conquista, fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. Y, poco después, con la llegada de la imprenta, se publicaron las primeras gramáticas y catecismos en lenguas indígenas. ¡Cuánto bien han hecho en este sentido los misioneros auténticamente evangelizadores para preservar en muchas partes del mundo las lenguas y las culturas autóctonas! En Canadá, esta "inculturación materna" que se realizó por obra de santa Ana, unió la belleza de las tradiciones indígenas y de la fe, las plasmó con la sabiduría de una abuela, que es dos veces mamá. También la Iglesia es mujer, también la Iglesia es madre. De hecho, nunca hubo un momento en su historia en que la fe no haya sido transmitida, en lengua materna, por las madres y por las abuelas. En cambio, parte de la herencia dolorosa que estamos afrontando nace por haber impedido a las abuelas indígenas transmitir la fe en su lengua y en su cultura. Esta pérdida ciertamente es una tragedia, pero vuestra presencia aquí es un testimonio de resiliencia y de reinicio, de peregrinaje hacia la sanación, de apertura del corazón a Dios que sana nuestro ser comunidad. Hoy, todos nosotros, como Iglesia, necesitamos sanación, necesitamos ser sanados de la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, de elegir la defensa de la institución antes que la búsqueda de la verdad, de preferir el poder mundano al servicio evangélico. Hermanos y hermanas, ayudémonos a contribuir para edificar con el auxilio de Dios una Iglesia madre como Él quiere: capaz de abrazar a cada hijo e hija; abierta a todos y que hable a cada uno, a cada una; que no vaya contra nadie, sino que vaya al encuentro de todos.

Las multitudes del lago de Galilea que se agolpaban entorno a Jesús se componían principalmente de gente común, gente sencilla que le llevaba sus propias necesidades y sus propias heridas. De la misma forma, si queremos cuidar y sanar la vida de nuestras comunidades, no podemos comenzar sino desde los pobres, desde los marginados. Con demasiada frecuencia nos dejamos guiar por los intereses de unos pocos que están bien; es necesario mirar más a las periferias y ponerse a la escucha del grito de los últimos, es necesario saber acoger el dolor de los que, muchas veces en silencio, en nuestras ciudades masificadas y despersonalizadas, gritan: "No nos dejen

solos". Es también el grito de los ancianos que corren el peligro de morir solos en casa o abandonados en una estructura, o de los enfermos incómodos a los que, en vez de afecto, se les suministra muerte. Es el grito sofocado de los muchachos y muchachas más cuestionados que escuchados, los cuales delegan su libertad a un teléfono móvil, mientras en las mismas calles otros coetáneos suyos vagan perdidos, anestesiados por alguna diversión, cautivos de adicciones que los vuelven tristes e insatisfechos, incapaces de creer en sí mismos, de amar aquello que son y la belleza de la vida que tienen. No nos dejen solos es el grito de quien quisiera un mundo mejor, pero que no sabe por dónde comenzar.

Jesús, que nos sana y consuela con el agua viva de su Espíritu, esta tarde en el Evangelio nos pide también que de nosotros, desde el seno de quien cree, "broten ríos de agua viva". 8 Y nosotros, ;sabemos calmar la sed de nuestros hermanos y hermanas? Mientras seguimos pidiendo consuelo a Dios, ¿sabemos darlo también a los demás? ¡Cuántas veces nos liberamos de tantos pesos interiores, por ejemplo, de no sentirnos amados y respetados, cuando comenzamos a amar a los demás gratuitamente! En nuestras soledades e insatisfacciones Jesús nos empuja a salir, nos empuja a dar, nos empuja a amar. Y entonces, me pregunto: ¿qué hago yo por quien me necesita? Mirando a los pueblos indígenas, pensando en sus historias y en el dolor que han sufrido, ¿qué hago yo por ellos? ¿Escucho con curiosidad mundana y me escandalizo por lo que ocurrió en el pasado, o hago algo concreto por ellos? ¿Rezo, leo, me informo, me acerco, me dejo conmover por sus historias? Y, mirándome a mí mismo, si me encuentro en el sufrimiento, ¿escucho a Jesús que me quiere llevar fuera del recinto de mi descontento y me invita a volver a empezar, a superarlo, a amar? A veces, el mejor modo para ayudar a otra persona no es darle enseguida lo que quiere, sino acompañarla, invitarla a amar, a donarse. Porque es así, a través del bien que podría hacer por los demás, que descubrirá sus ríos de agua viva, que descubrirá el tesoro único y valioso que es él mismo.

Queridos hermanos y hermanas indígenas, he venido como peregrino también para decirles lo valiosos que son para mí y para la Iglesia. Deseo que la Iglesia esté entretejida entre nosotros, con la misma fuerza y unión que tienen los hilos de esas franjas coloreadas que tantos de ustedes llevan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. v. 38.

Que el Señor nos ayude a ir hacia adelante en el proceso de sanación, hacia un futuro cada vez más saludable y renovado. Creo que sería también el deseo de sus abuelas y de sus abuelos, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Que los abuelos de Jesús, los santos Joaquín y Ana, bendigan nuestro camino.

#### V

Occursus cum Auctoritatibus Civilibus, Delegatis Gentium Indigenarum et cum Corpore Legatorum (in loco v.d. Citadelle de Québec).\*

Señora Gobernadora General, señor Primer Ministro, distinguidas autoridades civiles y religiosas, estimados Representantes de los pueblos indígenas, distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático, señoras y señores:

Los saludo cordialmente y le agradezco a la señora Mary Simon y al señor Justin Trudeau sus amables palabras. Me complace dirigirme a ustedes, que tienen la responsabilidad de servir a los habitantes de este gran país que, "de mar a mar", ofrece un extraordinario patrimonio natural. Entre las muchas bellezas, pienso en los inmensos y espectaculares bosques de arce, que hacen que el paisaje canadiense sea único y colorido. Me gustaría inspirarme en el símbolo por excelencia de estas tierras, la hoja del arce, que desde los escudos de Quebec se extendió rápidamente hasta convertirse en el emblema destacado en la bandera del país.

Aunque esto haya sucedido en tiempos bastante recientes, los arces custodian el recuerdo de muchas generaciones pasadas, mucho antes de que los colonos llegaran a suelo canadiense. Los pueblos nativos extraían de ellos savia con la que elaboraban nutritivos jarabes. Esto nos lleva a pensar en su laboriosidad, siempre atentos a salvaguardar la tierra y el medio ambiente, fieles a una visión armoniosa de la creación, que es un libro abierto que enseña al hombre a amar al Creador y a vivir en simbiosis con los demás seres vivos. Hay mucho que aprender de esto, de la capacidad de escuchar a Dios, a las personas y a la naturaleza. Lo necesitamos especialmente en el torbellino frenético del mundo actual, caracterizado por una constante "rapidación", que dificulta un desarrollo verdaderamente humano, sostenible e integral, 1 terminando por generar una "sociedad del cansancio y de la desilusión", que lucha por descubrir de nuevo el gusto por la contemplación, el sabor genuino de las relaciones, la mística de la totalidad. ¡Cuánta nece-

<sup>\*</sup> Die 27 Iulii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Carta enc. Laudato si', 18.

sidad tenemos de escucharnos, dialogar, para alejarnos del individualismo imperante, de los juicios apresurados, de la agresividad desenfrenada, de la tentación de dividir el mundo en buenos y malos! Las grandes hojas de arce, que absorben el aire contaminado y restituyen oxígeno, nos invitan a maravillarnos con la belleza de la creación y a dejarnos atraer por los sanos valores presentes en las culturas indígenas: son una inspiración para todos nosotros y nos pueden ayudar a sanar los dañinos hábitos de explotar. Explotar la creación, las relaciones, el tiempo, y orientar la actividad humana únicamente en función de la utilidad y del beneficio.

Sin embargo, estas lecciones vitales han sido objeto de una violenta oposición en el pasado. Pienso especialmente en las políticas de asimilación y desvinculación, que incluían el sistema de escuelas residenciales y que dañaron a muchas familias indígenas, minusvalorando su lengua, su cultura y su visión del mundo. En ese deplorable sistema promovido por las autoridades gubernamentales de la época, que separó a tantos niños de sus familias, estuvieron involucradas varias instituciones católicas locales, por lo que expreso vergüenza y dolor y, junto con los Obispos de este país, renuevo mi petición de perdón por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Por todo esto pido perdón. Es trágico cuando algunos creyentes, como ocurrió en ese período histórico, no se adecuan al Evangelio sino a las conveniencias del mundo. Si la fe cristiana ha desempeñado un papel esencial en la conformación de los más altos ideales del Canadá, caracterizados por el deseo de construir un país mejor para todos sus habitantes, es necesario, admitiendo las propias faltas, comprometerse juntos a realizar aquello que sé que todos ustedes comparten: promover los derechos legítimos de los pueblos originarios y fomentar procesos de sanación y reconciliación entre ellos y los no indígenas del País. Esto se refleja en vuestro compromiso para responder adecuadamente a los llamamientos de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, así como en vuestra atención en reconocer los derechos de los pueblos originarios.

La Santa Sede y las comunidades católicas locales mantienen una voluntad concreta respecto a la promoción de las culturas indígenas, con caminos espirituales específicos y apropiados, que incluyan la atención a sus tradiciones culturales, sus costumbres, sus lenguas y sus procesos educativos propios, en el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es nuestro deseo renovar la relación

entre la Iglesia y los pueblos indígenas de Canadá, una relación marcada tanto por un amor que ha dado grandes frutos como también, lamentablemente, por heridas que nos estamos esforzando en comprender y sanar. Estoy muy agradecido por haber conocido y escuchado a varios representantes de los pueblos indígenas durante los últimos meses en Roma, y por poder afianzar, aquí en Canadá, las hermosas relaciones que hemos entablado. Los momentos que vivimos juntos han dejado en mí una huella y el firme deseo de responder a la indignación y la vergüenza por el sufrimiento que soportaron los indígenas, recorriendo un camino fraternal y paciente con todos los canadienses conforme a la verdad y la justicia, esforzándonos por la sanación y la reconciliación, animados siempre por la esperanza.

Aquella «historia de dolor y de desprecios», originada por una mentalidad colonizadora, «no se sana fácilmente». Al mismo tiempo, nos advierte que «la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula».<sup>2</sup> Este es el caso de las colonizaciones ideológicas. Si en su momento la mentalidad colonialista se desentendió de la vida concreta de los pueblos, imponiendo modelos culturales preestablecidos, tampoco faltan hoy colonizaciones ideológicas que contrastan la realidad de la existencia y que sofocan el apego natural a los valores de los pueblos, intentando desarraigar sus tradiciones, su historia y sus vínculos religiosos. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado "las oscuras páginas de la historia", da cabida a la así llamada cultura de la cancelación, que juzga el pasado sólo en función de algunas, de ciertas, categorías actuales. Así se implanta una moda cultural que estandariza, que vuelve todo igual, que no tolera las diferencias y se centra sólo en el momento presente, en las necesidades y los derechos de los individuos, descuidando a menudo los deberes hacia los más débiles y frágiles; los pobres, los emigrantes, los mayores, los enfermos, los no nacidos... Son ellos los olvidados por las sociedades del bienestar; son ellos los que, en la indiferencia general, son descartados como hojas secas para ser quemadas.

Por otro lado, el rico follaje multicolor de los árboles de arce nos recuerda la importancia de la totalidad, la importancia de promover comunidades humanas que no uniformen, sino que sean realmente abiertas e inclusivas. Y así como cada hoja es esencial para enriquecer el follaje, también cada

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exhort. ap. Querida Amazonia, 16.

familia, célula fundamental de la sociedad, debe ser valorada, porque «el futuro de la humanidad se fragua en la familia». Ella es la primera realidad social concreta, pero se ve amenazada por muchos factores, como la violencia doméstica, la intensificación del trabajo, la mentalidad individualista, el afán desenfrenado de hacer carrera, el desempleo, la soledad de los jóvenes, el abandono de los mayores y de los enfermos... Los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos sobre el cuidado y la protección de la familia, donde ya desde niños se aprende a reconocer lo que está bien y lo que está mal, a decir la verdad, a compartir, a corregir los errores, a empezar de nuevo, a darse ánimo, a reconciliarse. Que el mal sufrido por los pueblos indígenas, y del que hoy nos avergonzamos, nos sirva de advertencia hoy, para que no se deje de lado el cuidado y los derechos de la familia en nombre de eventuales necesidades productivas e intereses individuales.

Volvamos a la hoja de arce. En tiempos de guerra, los soldados la utilizaban como venda y emplasto para las heridas. Hoy, ante la locura sin sentido de la guerra, necesitamos de nuevo calmar los extremismos de la contraposición y curar las heridas del odio. Una testigo de algunas trágicas violencias del pasado dijo recientemente que «la paz tiene su propio secreto: no odiar nunca a nadie. Si se quiere vivir no se debe odiar nunca».<sup>4</sup> No necesitamos dividir el mundo en amigos y enemigos, distanciarnos y armarnos hasta los dientes: no será la carrera armamentística ni las estrategias de disuasión las que traigan la paz y la seguridad. No hay que preguntarse cómo continuar las guerras, sino cómo detenerlas. E impedir que los pueblos vuelvan a ser rehenes de las garras de espantosas guerras frías que todavía se extienden. Se necesitan políticas creativas y con visión de futuro, que sepan romper los esquemas de los bandos para dar respuestas a los retos globales.

Los grandes retos actuales, como la paz, el cambio climático, los efectos de las pandemias y las migraciones internacionales, están unidos por una constante: son globales, son retos globales, afectan a todos. Y si todos ellos hablan de la necesidad del conjunto, la política no puede quedar prisionera de los intereses partidistas. Hay que saber mirar, como enseña la sabiduría indígena, a las siete generaciones futuras, no a la conveniencia inmediata,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Familiaris consortio, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Entrevista a E. Bruck, en Avvenire, 8 marzo 2022.

a los plazos electorales o al apoyo de los *lobbies*. Y también valorar los deseos de fraternidad, justicia y paz de las jóvenes generaciones. Sí, para recuperar la memoria y la sabiduría es necesario escuchar a los mayores, y para tener impulso y futuro es necesario abrazar los sueños de los jóvenes. Ellos se merecen un futuro mejor que el que les estamos preparando, se merecen participar en las decisiones sobre la construcción del hoy y del mañana, especialmente sobre el cuidado de la casa común, para el cual los valores y las enseñanzas de los pueblos indígenas son valiosos. A este respecto, me gustaría agradecer el encomiable compromiso local en favor del medio ambiente. Casi se podría decir que los emblemas extraídos de la naturaleza, como el lirio en la bandera de esta provincia de Quebec, y la hoja de arce en la del país, confirman la vocación ecológica de Canadá.

Cuando la comisión correspondiente evaluó los miles de bocetos recibidos para la realización de la bandera nacional, muchos de ellos presentados por personas comunes, sorprendió que casi todos ellos contuvieran la representación de la hoja de arce. La participación en torno a este símbolo compartido me sugiere subrayar una palabra clave para los canadienses: multiculturalismo. Este está en la base de la cohesión de una sociedad tan diversa como son los colores de las copas de los árboles de arce. La misma hoja de arce, con su multiplicidad de puntas y lados, sugiere una figura poliédrica, mostrando que ustedes son un pueblo capaz de incluir, para que los que vengan puedan encontrar un lugar en esa unidad multiforme y aportar su propia y original contribución.<sup>5</sup> El multiculturalismo es un reto permanente; se trata de acoger y abrazar a los distintos componentes presentes, respetando, al mismo tiempo, la diversidad de sus tradiciones y culturas, sin suponer que el proceso esté concluido de una vez para siempre. En este sentido, expreso mi agradecimiento por la generosidad en acoger a numerosos inmigrantes ucranianos y afganos. Pero también es necesario trabajar para superar la retórica del miedo hacia los inmigrantes y darles, según las posibilidades del país, una oportunidad concreta de participar responsablemente en la sociedad. Para ello, los derechos y la democracia son indispensables. También es necesario hacerle frente a la mentalidad individualista, recordando que la vida en común se basa en premisas que el sistema político por sí solo no puede producir. También en esto, la cultura

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 236.

indígena es un gran apoyo al recordarnos la importancia de los valores de la socialización. Y también la Iglesia católica, con su dimensión universal y su atención hacia los más frágiles, con su legítimo servicio a favor de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, se complace en ofrecer su contribución.

En estos últimos días, he sabido de numerosas personas necesitadas que llaman a las puertas de las parroquias. Incluso en un país tan desarrollado y avanzado como Canadá, que dedica mucha atención a la asistencia social, no son pocos los indigentes que dependen de las iglesias y los bancos de alimentos para obtener la ayuda y el apoyo básicos, que -no lo olvidemosno son sólo materiales. Estos hermanos y hermanas nos llevan a considerar la urgencia de trabajar para remediar la radical injusticia que contamina nuestro mundo, a causa de la cual la abundancia de los dones de la creación se distribuye de forma demasiado desigual. Es escandaloso que la riqueza generada por el desarrollo económico no beneficie a todos los sectores de la sociedad. Y es triste que sea precisamente entre los nativos donde se registran a menudo muchos índices de pobreza, a los que se unen otros indicadores negativos, como la baja escolarización, el no fácil acceso a la vivienda y a la asistencia sanitaria. Que el emblema de la hoja de arce, que aparece habitualmente en las etiquetas de los productos del país, sea un incentivo para que todos tomen decisiones económicas y sociales encaminadas al compartir y al cuidado de los necesitados.

Sólo trabajando juntos, mano a mano, es como podemos hacer frente a los apremiantes retos de hoy. Les agradezco su hospitalidad, su atención y su estima, diciéndoles con sincero afecto que llevo a Canadá y su gente muy cerca de mi corazón.

### VI

#### Sancta Missa (in Sanctuario v.d. Sainte-Anne-de-Beaupré).\*

El viaje de los discípulos de Emaús, al final del Evangelio de san Lucas, es una imagen de nuestro camino personal y del camino de la Iglesia. En el curso de la vida –y de la vida de fe–, mientras llevamos adelante los sueños, los proyectos, las ilusiones y las esperanzas que viven en nuestro corazón, enfrentamos también nuestras fragilidades y debilidades, experimentamos derrotas y desilusiones, y tantas veces quedamos bloqueados por un sentimiento de fracaso que nos paraliza. Pero el Evangelio nos anuncia que, precisamente en ese momento, no estamos solos, el Señor sale a nuestro encuentro, se pone a nuestro lado, recorre nuestro mismo camino con la discreción de un transeúnte amable que nos quiere abrir los ojos y hacer arder nuestro corazón. Así, cuando las decepciones dejan espacio al encuentro con el Señor, la vida vuelve a nacer a la esperanza y podemos reconciliarnos, con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios.

Sigamos entonces el itinerario de este camino que podemos titular: del fracaso a la esperanza.

En primer lugar está el sentimiento de fracaso, que anida en el corazón de estos dos discípulos después de la muerte de Jesús. Habían perseguido un sueño con entusiasmo. En Jesús habían puesto todas sus esperanzas y sus deseos. Ahora, después de la escandalosa muerte en la cruz, le dan la espalda a Jerusalén para volver a casa, a la vida de antes. El suyo es un viaje de regreso, como queriendo olvidar aquella experiencia que ha llenado de amargura sus corazones, aquel Mesías condenado a muerte como un delincuente en la cruz. Vuelven a casa abatidos, «con el semblante triste».¹ Las expectativas que se habían creado quedaron en nada, las esperanzas en las que creyeron se desmoronaron, los sueños que habrían querido realizar dejaron paso a la desilusión y a la amargura.

Esta experiencia que atañe también a nuestra vida y, del mismo modo, al camino espiritual, en todas las ocasiones en las que nos vemos obligados a redimensionar nuestras expectativas y aprender a convivir con la ambigüedad de la realidad, con las sombras de la vida y con nuestras

<sup>\*</sup> Die 28 Iulii 2022.

 $<sup>^{1}</sup>$  Lc 24, 17.

debilidades. Es algo que nos sucede cada vez que nuestros ideales afrontan las decepciones de la vida y nuestros planes caen en el olvido por culpa de nuestras fragilidades; cuando empezamos proyectos de bien pero no tenemos capacidad de llevarlos a cabo;<sup>2</sup> cuando en las actividades que nos ocupan o en nuestras relaciones experimentamos –antes o después– una derrota, un error, un revés, una caída. Esto sucede mientras vemos derrumbarse aquello en lo que creímos o con lo que nos comprometimos y también cuando nos sentimos bajo el peso de nuestro pecado y del sentimiento de culpa.

Y esto es lo que les sucedió a Adán y Eva como oímos en la primera Lectura, su pecado no sólo los alejó de Dios, sino que los distanció el uno del otro. No hacían más que acusarse mutuamente. Y lo vemos también en los discípulos de Emaús, cuyo malestar por haber visto derrumbarse el proyecto de Jesús sólo les dejaba espacio para una discusión estéril. Lo mismo se puede verificar en la vida de la Iglesia: esa comunidad de los discípulos del Señor que representan los dos de Emaús. A pesar de ser la comunidad del Resucitado, podemos encontrarla vagando perdida y desilusionada ante el escándalo del mal y de la violencia del Calvario. No le queda entonces otra opción que tomar en mano el sentimiento de fracaso y preguntarse: ¿qué ha pasado?, ¿por qué ha sucedido?, ¿cómo ha podido ocurrir?

Hermanos y hermanas, son preguntas que cada uno de nosotros se hace a sí mismo; y son también cuestiones candentes que resuenan en el corazón de la Iglesia que peregrina en Canadá, en este arduo camino de sanación y reconciliación que está realizando. También nosotros, ante el escándalo del mal y ante el Cuerpo de Cristo herido en la carne de nuestros hermanos indígenas, nos hemos sumergido en la amargura y sentimos el peso de la caída. Permítanme que me una espiritualmente a la multitud de peregrinos que suben la "Scala Santa", que evoca la subida de Jesús al pretorio de Pilatos, y acompañarlos como Iglesia en estas preguntas que nacen del corazón lleno de dolor: ¡Por qué sucedió todo esto? ¡Cómo pudo ocurrir algo así en la comunidad de los seguidores de Jesús?

En este punto, debemos estar atentos a la tentación de la huida, que está presente en los dos discípulos del Evangelio. Huir, deshacer el camino, escapar del lugar donde ocurrieron los hechos, intentar que desaparezcan, buscar un "lugar tranquilo" como Emaús con tal de olvidarlos. No hay nada

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Rm 7, 18.

peor, ante los reveses de la vida, que huir para no afrontarlos. Es una tentación del enemigo, que amenaza nuestro camino espiritual y el camino de la Iglesia; nos quiere hacer creer que la derrota es definitiva, quiere paralizarnos con la amargura y la tristeza, convencernos de que no hay nada que hacer y que por tanto no merece la pena encontrar un camino para volver a empezar.

Sin embargo, el Evangelio nos revela que, precisamente en las situaciones de desengaño y de dolor, justamente cuando experimentamos atónitos la violencia del mal y la vergüenza de la culpa, cuando el río de nuestra vida se seca a causa del pecado y del fracaso, cuando desnudos de todo nos parece que ya no nos queda nada, precisamente allí es cuando el Señor sale a nuestro encuentro y camina con nosotros. En el camino de Emaús, Él se acerca con discreción para acompañar y compartir con esos discípulos entristecidos sus pasos resignados. Y, ¿qué hace? No ofrece palabras genéricas de aliento o de circunstancia, ni tampoco consolaciones fáciles, sino que, desvelando en las Sagradas Escrituras el misterio de su muerte y su resurrección, ilumina la historia y los acontecimientos que han vivido. De ese modo, abre los ojos de ellos para ver las cosas con una nueva mirada. También nosotros que compartimos la Eucaristía en esta Basílica podemos releer muchos acontecimientos de la historia. En este mismo lugar hubo ya tres templos, pero también hubo personas que no se echaron atrás ante las dificultades, y fueron capaces de volver a soñar a pesar de sus errores y los de los demás. Así, cuando hace cien años un incendio devastó el santuario, ellos no se dejaron vencer, construyendo este templo con valor y creatividad. Y todos los que comparten la Eucaristía desde las cercanas Llanuras de Abraham, también pueden percibir el ánimo de aquellos que no se dejaron secuestrar por el odio de la guerra, de la destrucción y del dolor, sino que supieron proyectar de nuevo una ciudad y un país.

Finalmente, ante los discípulos de Emaús, Jesús parte el pan, abriéndoles los ojos y mostrándose una vez más como Dios de amor que ofrece la vida por sus amigos. De este modo, los ayuda a retomar el camino con alegría, a recomenzar, a pasar del fracaso a la esperanza. Hermanos y hermanas, el Señor quiere también hacer lo mismo con cada uno de nosotros y con su Iglesia. ¿Cómo pueden abrirse de nuevo nuestros ojos?, ¿cómo puede nuestro corazón inflamarse por el Evangelio una vez más? ¿Qué hacer mientras nos afligimos por las distintas pruebas espirituales y materiales, mientras

buscamos el camino hacia una sociedad más justa y fraterna, mientras deseamos recuperarnos de nuestras decepciones y cansancios, mientras esperamos sanarnos de las heridas del pasado y reconciliarnos con Dios y entre nosotros?

Sólo hay un camino, una sola vía, es la vía de Jesús, ese camino que es Jesús mismo.<sup>3</sup> Creamos que Jesús se une a nuestro camino y dejémosle que nos alcance, dejemos que sea su Palabra la que interprete la historia que vivimos como individuos y como comunidad, y la que nos indique el camino para sanar y para reconciliarnos. Partamos con fe el Pan eucarístico, porque alrededor de la mesa podemos redescubrirnos hijos amados del Padre, llamados a ser todos hermanos. Jesús, partiendo el Pan, confirma el testimonio de las mujeres, a las que los discípulos no habían dado crédito, que ¡ha resucitado! En esta Basílica, donde recordamos a la madre de la Virgen María, y en la que se encuentra también la cripta dedicada a la Inmaculada Concepción, tenemos que resaltar el papel que Dios ha querido dar a la mujer en su plan de salvación. Santa Ana, la Santísima Virgen María, las mujeres de la mañana de Pascua nos indican un nuevo camino de reconciliación, la ternura materna de tantas mujeres nos puede acompañar -como Iglesia- hacia tiempos nuevamente fecundos, en los que dejemos atrás tanta esterilidad y tanta muerte, y colocar en el centro a Jesús, el Crucificado Resucitado.

De hecho, en el centro de nuestras preguntas, de los trabajos que llevamos dentro, de la misma vida pastoral, no podemos ponernos a nosotros mismos y nuestras frustraciones, debemos ponerlo a Él, al Señor Jesús. En el corazón de cada cosa pongamos su Palabra, que ilumina los eventos y nos restituye ojos para ver la presencia eficaz del amor de Dios y la posibilidad del bien incluso en las situaciones aparentemente perdidas. Pongamos, igualmente, el Pan de la Eucaristía, que Jesús parte todavía para nosotros hoy, para compartir su vida con la nuestra, abrazar nuestras debilidades, sostener nuestros pasos cansados y sanar nuestro corazón. Y, reconciliados con Dios, con los otros y con nosotros mismos, podremos también ser instrumentos de reconciliación y de paz en la sociedad en la que vivimos.

Señor Jesús, nuestro camino, nuestra fuerza y consolación, nos dirigimos a ti como los discípulos de Emaús: «Quédate con nosotros, porque ya es

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Jn 14, 6.

tarde ». 4 Quédate con nosotros, Señor, cuando declina la esperanza y cae la noche oscura de la decepción. Quédate con nosotros porque contigo, Jesús, nuestro camino toma una nueva dirección y desde los callejones sin salida de la desconfianza renace el asombro de la alegría. Quédate con nosotros, Señor, porque contigo la noche del dolor se cambia en alba radiante de vida. Simplemente decimos: quédate con nosotros, Señor, porque si Tú caminas a nuestro lado el fracaso se abre a la esperanza de una vida nueva. Amén.

#### VII

Vesperae cum Episcopis, Sacerdotibus, Diaconis, Viribus et Mulieribus Consecratis necnon Operatoribus Pastoralibus (in cathedrali v.d *Notre-Dame de Québec*).\*

Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes y diáconos, consagradas, consagrados, seminaristas y agentes pastorales: ¡Buenas tardes!

Agradezco a Monseñor Poisson las palabras de bienvenida que me ha dirigido, los saludo a todos ustedes, especialmente a los que tuvieron que recorrer un camino largo para poder llegar, ¡las distancias en vuestro país son realmente enormes! Por eso, ¡gracias! Estoy contento de encontrarme con ustedes.

Es significativo que nos encontremos en la Basílica de Notre-Dame de Quebec, catedral de esta Iglesia particular, sede primada del Canadá, cuyo primer obispo, san François de Laval, abrió el Seminario en 1663 y durante todo su ministerio se dedicó a la formación de los sacerdotes. De los "ancianos", es decir, de los presbíteros, nos habló la Lectura breve que hemos escuchado. San Pedro nos ha exhortado: «Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado; velen por él, no forzada, sino espontáneamente».¹ Mientras estamos aquí reunidos como Pueblo de Dios, recordemos que Jesús es el Pastor de nuestra vida, que cuida de nosotros porque nos ama verdaderamente. A nosotros, pastores de la Iglesia, se nos pide esa misma generosidad para apacentar el rebaño, para que pueda manifestarse la solicitud de Jesús por todos y su compasión por las heridas de cada uno.

Y precisamente porque somos signo de Cristo, el apóstol Pedro nos exhorta: apacienten el rebaño, guíenlo, no dejen que se pierda mientras ustedes se ocupan de los propios asuntos. Cuídenlo con dedicación y ternura. Y –agrega– háganlo "espontáneamente", no de manera forzada, no como un deber, no como religiosos asalariados o funcionarios de lo sagrado, sino con corazón de pastores, con entusiasmo. Si nosotros lo miramos a Él, Buen Pastor, antes que a nosotros mismos, descubriremos que estamos custodiados con ternura y sentiremos la cercanía de Dios. De aquí nace

<sup>\*</sup> Die 28 Iulii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 P 5, 2.

la alegría del ministerio y, antes aún, la alegría de la fe; no de ver lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de saber que Dios está cerca, que nos amó primero y nos acompaña cada día.

Esta, hermanos y hermanas, es nuestra alegría; no es una alegría fácil, esa que a menudo nos propone el mundo, ilusionándonos con fuegos artificiales; esta alegría no está ligada a riquezas y seguridades; tampoco está ligada a la persuasión de que en la vida nos irá siempre bien, sin cruces ni problemas. La alegría cristiana, en cambio, está unida a una experiencia de paz que permanece en el corazón incluso cuando estamos rodeados de pruebas y aflicciones, porque sabemos que no estamos solos, sino acompañados de un Dios que no es indiferente a nuestra suerte. Así como cuando el mar está agitado, que en la superficie aparece turbulento y en la profundidad permanece sereno y tranquilo. Esta es la alegría cristiana: un don gratuito, la certeza de sabernos amados, sostenidos, abrazados por Cristo en cada situación de la vida. Porque es Él quien nos libera del egoísmo y del pecado, de la tristeza de la soledad, del vacío interior y del miedo, dándonos una mirada nueva de la vida, una mirada nueva de la historia: «Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría».<sup>2</sup>

Y entonces sí podemos preguntarnos: ¿cómo va nuestra alegría? ¿Cómo va mi alegría? Nuestra Iglesia, ¿expresa la alegría del Evangelio? En nuestras comunidades, ¿hay una fe que atrae por la alegría que comunica?

Si queremos afrontar estas cuestiones en su raíz, no podemos menos que reflexionar sobre aquello que, en la realidad de nuestro tiempo, hace peligrar la alegría de la fe y amenaza con oscurecerla, poniendo seriamente en crisis la experiencia cristiana. Pensamos entonces inmediatamente en la secularización, que desde hace tiempo ha transformado el estilo de vida de las mujeres y de los hombres de hoy, dejando a Dios casi en el trasfondo, como desaparecido del horizonte. Pareciera que su Palabra ya no es una brújula de orientación para la vida, para las opciones fundamentales, para las relaciones humanas y sociales. Pero debemos hacer rápidamente una aclaración: cuando observamos la cultura en la que estamos inmersos, sus lenguajes y sus símbolos, es necesario estar atentos a no quedar prisioneros del pesimismo y del resentimiento, dejándonos llevar por juicios negativos o nostalgias inútiles. Hay, en efecto, dos miradas posibles respecto al mundo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exhort. ap. Evangelii gaudium, 1.

en que vivimos: una la llamaría "mirada negativa" y la otra "mirada que discierne".

La primera, la mirada negativa, nace con frecuencia de una fe que, sintiéndose atacada, se concibe como una especie de "armadura" para defenderse del mundo. Acusa la realidad con amargura, diciendo: "el mundo es malo, reina el pecado", y así corre el peligro de revestirse de un "espíritu de cruzada". Prestemos atención a esto, porque no es cristiano; de hecho, no es el modo de obrar de Dios, el cual -nos recuerda el Evangelio- «amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna». El Señor, que detesta la mundanidad, tiene una mirada buena sobre el mundo. Él bendice nuestra vida, dice bien de nosotros y de nuestra realidad, se encarna en las situaciones de la historia no para condenar, sino para hacer brotar la semilla del Reino precisamente ahí donde parecería que triunfan las tinieblas. Si nos detenemos en una mirada negativa, por el contrario, acabaremos por negar la encarnación porque, más que encarnarnos en la realidad, huiremos de ella. Nos cerraremos en nosotros mismos, lloraremos nuestras pérdidas, nos lamentaremos continuamente y caeremos en la tristeza y en el pesimismo: tristeza y pesimismo nunca vienen de Dios. En cambio, estamos llamados a tener una mirada semejante a la de Dios, que sabe distinguir el bien y se obstina en buscarlo, en verlo y en alimentarlo. No es una mirada ingenua, sino una mirada que discierne la realidad.

Para afinar nuestro discernimiento sobre el mundo secularizado, dejémonos inspirar por lo que escribió san Pablo VI, en la Evangelii nuntiandi, exhortación apostólica que todavía hoy tiene vigencia. Para él, la secularización es «un esfuerzo, en sí mismo justo y legítimo, no incompatible con la fe y la religión», para descubrir las leyes de la realidad y de la misma vida humana dadas por el Creador. Dios, en efecto, no nos quiere esclavos sino hijos, no quiere decidir en nuestro lugar ni oprimirnos con un poder sagrado en un mundo gobernado por leyes religiosas. No, Él nos ha creado libres y nos pide que seamos personas adultas, personas responsables en la vida y en la sociedad. Otra cosa –distinguía San Pablo VI– es el secularismo, una concepción de vida que separa totalmente del vínculo con

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jn 3, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 55.

el Creador, de modo que se vuelve «superfluo y hasta un obstáculo» y se generan «nuevas formas de ateísmo» sutiles y variadas: «una civilización del consumo, el hedonismo erigido en valor supremo, una voluntad de poder y de dominio, de discriminaciones de todo género». A nosotros como Iglesia, sobre todo como pastores del Pueblo de Dios, como pastores, como consagradas, como consagrados, diáconos, seminaristas, como agentes de pastoral, a todos nosotros nos toca saber hacer estas distinciones, discernir. Si cedemos a la mirada negativa y juzgamos de modo superficial, corremos el riesgo de transmitir un mensaje equivocado, como si detrás de la crítica sobre la secularización estuviera, por parte nuestra, la nostalgia de un mundo sacralizado, de una sociedad de otros tiempos en la que la Iglesia y sus ministros tenían más poder y relevancia social. Y esta es una perspectiva equivocada.

En cambio, como advierte un gran estudioso de estos temas, el problema de la secularización, para nosotros cristianos, no debe ser la menor relevancia social de la Iglesia o la pérdida de riquezas materiales y privilegios; más bien, esta nos pide que reflexionemos sobre los cambios de la sociedad, que han influido en el modo en el que las personas piensan y organizan la vida. Si nos detenemos en este aspecto, nos damos cuenta de que no es la fe la que está en crisis, sino ciertas formas y modos con los que anunciamos. Por eso, la secularización es un desafío a nuestra imaginación pastoral, es «la oportunidad para recomponer la vida espiritual en nuevas formas y también para nuevas maneras de existir». De este modo, mientras la mirada que discierne nos hace ver las dificultades que tenemos en transmitir la alegría de la fe, a la vez nos estimula a volver a encontrar una nueva pasión por la evangelización, a buscar nuevos lenguajes, a cambiar algunas prioridades pastorales e ir a lo esencial.

Queridos hermanos y hermanas, necesitamos anunciar el Evangelio para dar a los hombres y a las mujeres de hoy la alegría de la fe. Pero este anuncio no se hace principalmente con palabras, sino por medio de un testimonio rebosante de amor gratuito, tal como Dios hace con nosotros. Es un anuncio que pide encarnarse en un estilo de vida personal y eclesial que pueda reavivar el deseo del Señor, infundir esperanza, transmitir

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibíd.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> C. Taylor, A Secular Age, Cambridge 2007, 437.

confianza y credibilidad. Y sobre esto me permito, en espíritu fraterno, proponerles *tres desafíos* que ustedes podrán llevar adelante en la oración y en el servicio pastoral.

El primero de los desafíos: dar a conocer a Jesús. En los desiertos espirituales de nuestro tiempo, generados por el secularismo y la indiferencia, es necesario volver al primer anuncio. Lo repito: es necesario volver al primer anuncio. No podemos presumir de comunicar la alegría de la fe presentando aspectos secundarios a quienes todavía no han abrazado al Señor en sus vidas, o bien sólo repitiendo ciertas prácticas, o reproduciendo formas pastorales del pasado. Es necesario encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no han encontrado a Cristo. Y esto presupone una creatividad pastoral para llegar a las personas allá donde viven, no esperando que vengan, allá donde viven, descubriendo ocasiones de escucha, de diálogo y de encuentro. Es necesario volver a lo esencial, es necesario volver al entusiasmo de los Hechos de los Apóstoles, a la belleza de sentirnos instrumentos de la fecundidad del Espíritu hoy. Es necesario volver a Galilea, es la cita de Jesús Resucitado, que vayan a Galilea, para, permítaseme la palabra, recomenzar después del fracaso. Volver a Galilea. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea, la del primer anuncio. Recuperar esa memoria.

Pero para anunciar el Evangelio también es necesario ser creíbles. Y este es el segundo desafío: el testimonio. El Evangelio se anuncia de modo eficaz cuando la vida es la que habla, la que revela esa libertad que hace libres a los demás, esa compasión que no pide nada a cambio, esa misericordia que habla de Cristo sin palabras. La Iglesia en Canadá, después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos, ha comenzado un nuevo camino. Pienso en particular en los abusos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables, crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreversible. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión, ¡nunca más! Y, pensando en el camino de sanación y reconciliación con los hermanos y las hermanas indígenas, que la comunidad cristiana no se deje contaminar nunca más por la idea de que existe una cultura superior a otras y que es legítimo usar medios de coacción contra los demás. Recuperemos el ardor misionero de vuestro primer obispo, san François de Laval, que se enfrentó contra todos

los que degradaban a los indígenas induciéndolos a consumir bebidas para engañarlos. No permitamos que ninguna ideología enajene y confunda los estilos y las formas de vida de nuestros pueblos para intentar doblegarlos y dominarlos. Que los nuevos progresos de la humanidad sean asimilables en su identidad cultural con las claves de la cultura.

Pero para acabar con esta cultura de la exclusión es necesario que empecemos nosotros: los pastores, que no se sientan superiores a los hermanos y a las hermanas del Pueblo de Dios; que los consagrados vivan la fraternidad y la libertad de la obediencia en comunidad; los seminaristas que se dispongan a ser servidores dóciles y disponibles y los agentes pastorales no conciban su servicio como poder. Se empieza desde aquí. Ustedes son los protagonistas y los constructores de una Iglesia diferente: humilde, afable, misericordiosa, una Iglesia que acompaña los procesos, que trabaja decidida y serenamente en la inculturación, que valora a cada uno y a cada diversidad cultural y religiosa. ¡Demos este testimonio!

Por último, el tercer desafío, la fraternidad. Primero, dar a conocer a Jesús; segundo, el testimonio; tercero, la fraternidad. La Iglesia será testigo creíble del Evangelio cuando sus miembros vivan más la comunión, creando ocasiones y espacios para que quienes se acerquen a la fe encuentren una comunidad acogedora, que sabe escuchar, que sabe entrar en diálogo, que promueve un buen nivel de relaciones. Así decía vuestro santo obispo a los misioneros: «A menudo una palabra amarga, una falta de paciencia, un rostro que rechaza destruirán en un momento lo que se había construido en mucho tiempo».<sup>7</sup>

Se trata de vivir una comunidad cristiana que se convierte de este modo en escuela de humanidad, donde aprender a quererse como hermanos y hermanas, dispuestos a trabajar juntos por el bien común. De hecho, en el centro del anuncio evangélico está el amor de Dios, que transforma y hace capaces de comunión con todos y de servicio hacia todos. Un teólogo de esta tierra escribió: «El amor que Dios nos da desborda en un amor [...] que es el que impulsa al buen samaritano a detenerse y hacerse cargo del viajero asaltado por los ladrones. Es un amor que no tiene fronteras, que busca el reino de Dios [...] que es universal». La Iglesia está llamada

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Instrucciones a los misioneros, 1668.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. Lonergan, "The Future of Christianity", en A Second Collection: Papers by Bernard F.J. Lonergan S.J., Londres 1974, 154.

a encarnar este amor sin fronteras para construir el sueño que Dios tiene para la humanidad: que todos seamos hermanos. Preguntémonos, ¿cómo va la fraternidad entre nosotros? Los obispos entre ellos y con los sacerdotes, los sacerdotes entre ellos y con el Pueblo de Dios, ¿somos hermanos o rivales divididos en partidos? Y, ¿cómo están nuestras relaciones con los que no son "de los nuestros", con los que no creen, con los que tienen tradiciones y costumbres diferentes? Este es el camino: promover relaciones de fraternidad con todos, con los hermanos y las hermanas indígenas, con cada hermana y hermano que encontramos, porque en el rostro de cada uno se refleja la presencia de Dios.

Estos son, queridos hermanos y hermanas, solamente algunos desafíos. No olvidemos que sólo podemos llevarlos adelante con la fuerza del Espíritu, que siempre debemos invocar en la oración. Pero no dejemos entrar en nosotros el espíritu del secularismo, pensando que podemos crear proyectos que funcionan por sí mismos y sólo con las fuerzas humanas, sin Dios. Es una idolatría esta, la idolatría de los proyectos sin Dios. Y, por favor, no nos encerremos en el "retroceso", ¡sigamos adelante con alegría!

Pongamos en práctica estas palabras que dirigimos a san François de Laval:

Tú fuiste el hombre del compartir, visitando a los enfermos, vistiendo a los pobres, combatiendo por la dignidad de los pueblos originarios, sosteniendo a los misioneros cansados, siempre pronto a tender la mano a los que estaban peor que tú. Cuántas veces tus proyectos fueron destrozados, pero siempre, tú los pusiste de nuevo en pie. Tú habías entendido que la obra de Dios no es de piedra, y que, en esta tierra de desánimo, era necesario un constructor de esperanza.

Les agradezco todo lo que hacen, los bendigo de corazón. Y, por favor, sigan rezando por mí.

### VIII

Occursus cum Delegatione Indigenarum adstantium in Quebeco (in Domo Archiepiscopi Quebeci).\*

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Los saludo cordialmente y les agradezco por haber venido hasta aquí desde diversos lugares. La inmensidad de esta tierra lleva a pensar en el largo camino de sanación y reconciliación que estamos afrontando juntos. En efecto, la frase que nos ha acompañado desde marzo, desde que los delegados indígenas me visitaron en Roma, y que caracteriza mi visita aquí entre ustedes, es Caminar Juntos: Walking Together / Marcher Ensemble.

He venido a Canadá como amigo para encontrarme con ustedes, para ver, escuchar, aprender, apreciar cómo viven los pueblos indígenas de este país. No vine como turista, he venido como hermano, a descubrir en primera persona los frutos, buenos y malos, producidos por los miembros de la familia católica local a lo largo de los años. He venido con espíritu penitencial, para expresarles el dolor que llevamos en el corazón como Iglesia por el mal que no pocos católicos les causaron apoyando políticas opresivas e injustas. He venido como peregrino, con mis limitadas posibilidades físicas, para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes; para que se prosiga en la búsqueda de la verdad, para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación, para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos fraternalmente, en armonía.

Pero quisiera decirles, ya próximo a la conclusión de esta intensa peregrinación, que, si he venido animado por estos deseos, regreso a casa mucho más enriquecido, porque llevo en el corazón el tesoro incomparable hecho de personas y de pueblos que me han marcado; de rostros, sonrisas y palabras que permanecen en mi interior; de historias y lugares que no podré olvidar; de sonidos, colores y emociones que vibran fuerte en mí. Realmente puedo decir que, durante mi visita, fueron sus realidades, las realidades indígenas de esta tierra, las que visitaron mi alma; entraron en mí y siempre me acompañarán. Me atrevo a decir, si me lo permiten, que

<sup>\*</sup> Die 29 Iulii 2022.

ahora, en cierto sentido, yo también me siento parte de vuestra familia, y me siento honrado. El recuerdo de la fiesta de santa Ana, vivida junto a varias generaciones y a tantas familias indígenas, permanecerá indeleble en mi corazón. En un mundo que lamentablemente es tan a menudo individualista, ¡qué valioso es ese sentido de familiaridad y de comunidad que es tan genuino entre ustedes! ¡Y qué importante es cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos, y custodiar una relación sana y armoniosa con toda la creación!

Queridos amigos, quisiera encomendar al Señor lo que hemos vivido en estos días y la continuación del camino que nos espera; y encomendarlos también al cuidado atento de quienes saben custodiar lo que es importante en la vida. Pienso en las mujeres, y en tres mujeres en particular. Ante todo, en santa Ana, de quien pude sentir su ternura y protección, venerándola junto a un pueblo de Dios que reconoce y honra a las abuelas. En segundo lugar pienso en la Santa Madre de Dios: ninguna criatura merece más que ella ser definida como peregrina, porque siempre, también hoy, también ahora, está en camino; en camino entre el cielo y la tierra, para cuidarnos por encargo de Dios y para llevarnos de la mano hacia su Hijo. Y, por último, mi oración y mi pensamiento en estos días han ido frecuentemente a una tercera mujer de presencia afable que nos ha acompañado, y cuyos restos se conservan no lejos de aquí. Me refiero a santa Catalina Tekakwitha. La veneramos por su vida santa, pero, no podríamos pensar que su santidad de vida, caracterizada por una entrega ejemplar en la oración y el trabajo, así como por la capacidad de soportar con paciencia y dulzura tantas pruebas, también fue posible por ciertos rasgos nobles y virtuosos heredados de su comunidad y del ambiente indígena en el que creció?

Estas mujeres pueden ayudar a unir, a volver a tejer una reconciliación que garantice los derechos de los más vulnerables y sepa mirar la historia sin rencores ni olvidos. Dos de ellas, la Santísima Virgen María y santa Catalina, recibieron de Dios un proyecto de vida y, sin preguntar a ningún hombre, dijeron que "sí" con valentía. Estas mujeres podrían haber respondido mal a todos los que se oponían a ese proyecto, o bien permanecer sujetas a las normas patriarcales de su tiempo y resignarse, sin luchar por los sueños que Dios mismo había impreso en sus almas. Pero no tomaron esa decisión, sino que con mansedumbre y firmeza, con palabras proféticas y gestos resueltos se abrieron camino y cumplieron aquello a lo

que habían sido llamadas. Que ellas bendigan nuestro camino común, que intercedan por nosotros, por esta gran obra de sanación y reconciliación tan agradable a Dios. Los bendigo de corazón. Y les pido, por favor, que sigan rezando por mí.

# IX

Occursus cum Iuvenibus et cum Senibus (in Foro scholae primariae in oppido Iqaluit).\*

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenas tardes!

Saludo cordialmente a la Señora Gobernadora General y a todos ustedes, estoy feliz de visitarlos. Les agradezco sus palabras, así como los cantos, las danzas y la música, que aprecio mucho.

Hace poco escuché a varios de ustedes, ex alumnos de las escuelas residenciales: gracias por lo que tuvieron la valentía de decir, compartiendo grandes sufrimientos, que yo no hubiera imaginado. Eso ha reavivado en mí la indignación y la vergüenza que me acompañan desde hace meses. También hoy, también aquí, quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos en esas escuelas que contribuyeron a políticas de asimilación cultural y desvinculación. *Mamianak* (lo siento). Me volvió a la mente el testimonio de un anciano, que describía la belleza del clima que reinaba en las familias indígenas antes de la llegada del sistema de las escuelas residenciales. Comparaba esa época en la que abuelos, padres e hijos estaban juntos en armonía, con la primavera, cuando los pajaritos cantan felices alrededor de la mamá. Pero de repente –decía– el canto se detuvo, las familias fueron disgregadas, se llevaron a los pequeños lejos de su ambiente; el invierno descendió sobre todo.

Dichas palabras, al mismo tiempo que provocan dolor, suscitan también escándalo; más aún si las confrontamos con la Palabra de Dios, que mandó: «Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da».¹ Para muchas de vuestras familias esto no fue posible, dejó de cumplirse cuando los hijos fueron separados de sus padres y el propio país fue percibido como algo peligroso y extraño. Esas asimilaciones forzadas evocan otra página bíblica, el relato del justo Nabot,² que no quería ceder la viña heredada de sus padres a quien, gobernando, estaba dispuesto a usar cualquier medio para quitársela. Y también vienen a la mente esas palabras fuertes de Jesús contra quien escandaliza

<sup>\*</sup> Die 29 Iulii 2022.

 $<sup>^{1}</sup>$  Ex 20, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. 1 Re, 21.

a los pequeños y desprecia a alguno de ellos.<sup>3</sup> ¡Cuánto mal al romper los vínculos entre padres e hijos, al herir los afectos más queridos, al lastimar y escandalizar a los pequeños!

Queridos amigos, estamos aquí con la voluntad de recorrer juntos un camino de sanación y de reconciliación que, con el auxilio del Creador, nos ayude a dar luz sobre lo sucedido y a superar el pasado oscuro. A propósito de vencer la oscuridad, también ahora, como en nuestro encuentro de fines de marzo, ustedes han encendido el qulliq. Este, además de dar luz durante las largas noches invernales, permitía, difundiendo calor, resistir al rigor del clima. Por tanto, era esencial para vivir. También hoy permanece como un bellísimo símbolo de vida, de un vivir luminoso que no se rinde ante la oscuridad de la noche. Así son ustedes, un testimonio perenne de la vida que no se apaga, de una luz que resplandece y que ninguno logra sofocar.

Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en el Nunavut, dentro del Inuit Nunangat. He intentado imaginar, después de nuestro encuentro en Roma, estos vastos lugares donde viven desde tiempos inmemoriales y que para otros serían hostiles. Ustedes han sabido amarlos, respetarlos, custodiarlos y apreciarlos, transmitiendo valores fundamentales de generación en generación, como el respeto por los ancianos, un genuino sentido de fraternidad y el cuidado del medio ambiente. Hay una hermosa y armónica correspondencia entre ustedes y la tierra que habitan, porque también ésta es fuerte y resiliente, y responde con mucha luz a la oscuridad que la envuelve durante gran parte del año. Pero también esta tierra, como cada persona y cada población, es delicada y necesita ser cuidada. Cuidarla, transmitir el cuidado, ¡a esto en particular están llamados los jóvenes, sostenidos por el ejemplo de los ancianos! Cuidar la tierra, cuidar las personas, cuidar la historia.

Quisiera entonces dirigirme a ti, joven Inuit, futuro de esta tierra y presente de su historia. Quisiera decirte, citando a un gran poeta: «Lo que has heredado de tus padres, gánatelo para poseerlo». No basta vivir de rentas, es necesario volver a ganarse lo que se ha recibido como don. Por tanto, no temas escuchar una y otra vez los consejos de los más ancianos, abrazar tu historia para escribir páginas nuevas, apasionarte, tomar posi-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Mt 18, 6.10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J.W. von Goethe, Fausto, I, Noche, 681-682.

ción frente a los hechos y a las personas, arriesgarte. Y para ayudarte a hacer resplandecer la lámpara de tu existencia, también yo quisiera darte, como hermano anciano, tres consejos.

El primero: camina hacia lo alto. Vives en estas vastas regiones del norte. Que ellas te recuerden tu vocación a tender hacia lo alto, sin dejarte tirar abajo por quien quiere hacerte creer que es mejor pensar sólo en ti mismo y usar el tiempo que tienes únicamente para tu diversión y tus intereses. Amigo, no estás hecho para "ir tirando", para pasar las jornadas equilibrando deberes y placeres, estás hecho para volar alto, hacia los deseos más verdaderos y hermosos que tienes en el corazón, hacia Dios para amarlo y hacia el prójimo para servirlo. No pienses que los grandes sueños de la vida sean cielos inalcanzables. Estás hecho para levantar el vuelo, para abrazar la valentía de la verdad y promover la belleza de la justicia, para "elevar tu temple moral, ser compasivo, servir a los demás y construir relaciones", para sembrar paz y cuidado donde te encuentres; para encender el entusiasmo de los que te rodean; para ir más allá, no para igualarlo todo.

Pero -me podrían decir- vivir así es más arduo que volar. Cierto, no es fácil, porque siempre está acechando esa "fuerza de gravedad espiritual" que empuja para tirarnos abajo, para paralizar los deseos, para debilitar la alegría. Entonces, piensa en la golondrina del ártico que nosotros llamamos "charrán"; esta no deja que los vientos contrarios o los cambios de temperatura le impidan ir de un lado a otro de la tierra; a veces elige caminos que no son directos, acepta desviaciones, se adapta a ciertos vientos; pero siempre mantiene clara la meta, siempre va a su destino. Encontrarás gente que intentará borrar tus sueños, que te dirá que te conformes con poco, que luches sólo por lo que te conviene. Entonces te preguntarás: ¿Por qué tengo que esforzarme por algo en lo que los demás no creen? Y, además, ¿cómo puedo volar en un mundo que parece que cae cada vez más bajo en medio de escándalos, guerras, engaños, injusticias, destrucción del ambiente, indiferencia hacia los más débiles, decepciones por parte de los que tendrían que dar el ejemplo? Ante estas preguntas, ¿cuál es la respuesta?

Quisiera decirte a ti joven, a ti hermano y hermana joven: tú eres la respuesta. Tú, hermano, tú, hermana. No sólo porque si te rindes ya has

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Inunnguiniq Iq Principles 3-4.

perdido de antemano, sino porque el futuro está en tus manos. Está en tus manos la comunidad que te ha generado, el ambiente en el que vives, la esperanza de tus coetáneos, de los que, aún sin pedírtelo, esperan de ti el bien original e irrepetible que puedes introducir en la historia, porque "cada uno de nosotros es único". El mundo que habitas es la riqueza que has heredado, ámalo, como te ha amado quien te ha dado la vida y las alegrías más grandes, como te ama Dios, que por ti ha creado todo lo bello que existe y no deja de confiar en ti ni siquiera por un brevísimo instante. El cree en tus talentos. Cada vez que lo busques comprenderás cómo el camino que te llama a recorrer tiende siempre hacia lo alto. Lo advertirás cuando rezando mires al cielo y sobre todo cuando alces la mirada al Crucificado. Entenderás que Jesús desde la cruz no te señala con el dedo, sino que te abraza y te anima, porque cree en ti aun cuando tú mismo has dejado de creer en ti. Entonces, no pierdas nunca la esperanza, lucha, dalo todo y no te arrepentirás. Sigue adelante el camino, "un paso tras otro hacia lo mejor". 7 Instala el navegador de tu existencia hacia una meta grande, ¡hacia lo alto!

El segundo consejo: ir hacia la luz. En los momentos de tristeza y desconsuelo, piensa en el qulliq, que tiene un mensaje para ti. ¿Cuál? Que existes para ir hacia la luz cada día. No sólo el día de tu nacimiento, cuando no dependió de ti, sino cada día. Cotidianamente estás llamado a llevar una luz nueva al mundo, la de tus ojos, la de tu sonrisa, la del bien que tú y sólo tú puedes aportar. No lo puede aportar otro. Pero, para ir hacia la luz, hay que luchar cada día con la oscuridad. Sí, hay una lucha cotidiana entre la luz y las tinieblas, que no sucede afuera, en un lugar cualquiera, sino dentro de cada uno de nosotros. El camino de la luz requiere valientes decisiones del corazón contra la oscuridad de las falsedades, requiere "desarrollar buenas costumbres para vivir bien", que no se sigan estelas luminosas que desaparecen fugazmente, fuegos artificiales que sólo dejan humo. Son «espejismos, parodias de la felicidad», como dijo aquí en Canadá san Juan Pablo II: «Quizá no haya tiniebla más densa que la que se introduce en el alma de los jóvenes cuando falsos profetas apagan en ellos

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. Principle 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. Principle 6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Principle 1.

la luz de la fe, de la esperanza y del amor». Hermano, hermana, Jesús te acompaña y desea iluminar tu corazón para guiarte hacia la luz. Él dijo: «Yo soy la luz del mundo», 10 pero también dijo a sus discípulos: «Ustedes son la luz del mundo». Por tanto, también tú eres luz del mundo y lo serás cada vez más si luchas por alejar del corazón la triste oscuridad del mal.

Para aprender a hacerlo, hay que adquirir un arte continuo, que requiere "superar las dificultades y las contradicciones por medio de una búsqueda continua de soluciones". <sup>12</sup> Es el arte de separar cada día la luz de las tinieblas. Para crear un mundo bueno, dice la Biblia, Dios comenzó justamente así, separando la luz de las tinieblas.<sup>13</sup> También nosotros, si queremos ser mejores, tenemos que aprender a distinguir la luz de las tinieblas. ¿Por dónde se empieza? Puedes empezar preguntándote: ¿qué es lo que me parece luminoso y seductor, pero después me deja dentro un gran vacío? ¡Estas son las tinieblas! En cambio, ¡qué es lo que me hace bien y me deja paz en el corazón, aunque antes me haya pedido que saliera de ciertas comodidades y que dominara ciertos instintos? ¡Esta es la luz! Y -me sigo preguntando-, ¿cuál es la fuerza que nos permite separar dentro de nosotros la luz de las tinieblas, que nos hace decir "no" a las tentaciones del mal y "sí" a las ocasiones de bien? Es la libertad. Libertad que no es hacer todo lo que me parece y me gusta; no es aquello que puedo hacer a pesar de los otros, sino por los otros; no es un total arbitrio, sino responsabilidad. La libertad es el don más grande que nuestro Padre celestial nos ha dado junto con la vida.

Por último, el tercer consejo: hacer equipo. Los jóvenes hacen grandes cosas juntos, no solos. Porque ustedes jóvenes son como las estrellas del cielo, que aquí brillan de manera espléndida, su belleza nace del conjunto, de las constelaciones que forman y que iluminan y orientan las noches del mundo. También ustedes, llamados a las alturas del cielo y a resplandecer en la tierra, están hechos para brillar juntos. Es necesario permitir a los jóvenes que formen grupos, que estén en movimiento. No pueden pasar las jornadas aislados, rehenes de un teléfono. Los grandes glaciares de es-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Homilía en la XVII Jornada Mundial de la Juventud, Toronto, 28 julio 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Jn 8, 12.

<sup>11</sup> Mt 5. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cf. Principle 2.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cf. Gn 1, 4.

tas tierras me hacen pensar en el deporte nacional de Canadá, el hockey sobre hielo. ¿Cómo es posible que Canadá conquiste todas las medallas olímpicas? ¿Cómo hicieron Sarah Nurse o Marie-Philip Poulin para marcar todos esos goles? El hockey conjuga bien disciplina y creatividad, táctica y físico; pero lo que hace la diferencia siempre es el espíritu de equipo, presupuesto indispensable para afrontar las imprevisibles circunstancias del juego. Hacer equipo significa creer que para alcanzar grandes objetivos no se puede avanzar solos; es necesario moverse juntos, tener la paciencia de combinar pases y movimientos para tejer estrategias de juego. También significa dejar espacio a los demás, salir rápidamente cuando es el propio turno y alentar a los compañeros. ¡Este es el espíritu de equipo!

Amigos, caminen hacia lo alto, vayan cada día hacia la luz, hagan equipo. Y hagan todo esto en vuestra cultura, en el hermosísimo lenguaje *Inuktitut*. Les deseo que, escuchando a los ancianos y recurriendo a la riqueza de vuestras tradiciones y de vuestra libertad, abracen el Evangelio custodiado y transmitido por sus antepasados, y que encuentren el rostro Inuk de Jesucristo. Los bendigo de corazón y les digo: *qujannamiik!* [¡gracias!]

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

## **MATRITENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae a Derelictis Portilla Crespo, Christifidelis laicae et Matrisfamilias (1925-1996)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Mulier timens Dominum ipsa laudabitur» (Prv 31, 30).

Alta fide in Deum inducta Ecclesia eque dedita, Maria a Derelictis Portilla Crespo, vocationi sua e generose respondens, caritatis coniugalis necnon in filiis instituendis virtutis exemplum est facta.

Serva Dei, familia quidem catholica, Valentiae orta est die 26 mensis Maii anno 1925. Duobus post diebus Baptisma suscepit. Iam ab infantia familariter "Amparo" appellabatur.

Apud Collegium Sacri Cordis Godellae, prope Valentiam, studuit. Religiosa Secundae Rei Publicae Hispanicae persecutione furente, Collegium vi clausum est scholaeque sunt intermissae. Eodem tempore pater eius, qui vero opinionem suam adversus Rei Publicae auctoritates ducebat, in custodiam conditus est et ad bellum, quo denique caesus est, missus. Serva Dei anno 1944 ad baccalaureatum pervenit. Studiis praeceptionis puerorumque cultus institutionem complevit atque cathechistae munere in paroecia Sanctae Crucis functa est.

Friderico Romero Pérez desponsata est ac die 29 mensis Novembris anno 1950 ad nuptias convolavit. Matritum se contulere undecimque liberos habuere. Una cum sponso, "Operi Apostolicae Familiari", postea nomine "Motus Familiaris Christiani" cognito, interesse coepit, in quo et regendi officia gesserunt, usque ad locum in Summo Consilio. Proposita televisifica participavit, ad pulchritudinem familiae christianis super fundamentis

conditae propalam testificandam. Serva Dei sanctitatem cotidianam laetitia coluit. Quam sui ipsius studii fructum tantum non esse, sed et Spiritus Sancti actionis agnoscens, Verbum Dei assidue audiebat, precatione se Domino committebat ac crebro accedebat Sacramentis. Omni die pro Pontifice, episcopis et sacerdotibus orare solebat. Cuncta quae, Deo donante, suscipiebat, benevolentia accipiebat bonitateque custodiebat. Intimum matrimonii usum per se ad humanam vitam procreandam destinatum putabat, sicut ipse Creator voluerat. Virum suum animo sincero dilexit, cui totam per vitam fidelitatem praestitit, cuius felicitatem quaesivit et quem, ut Dei amicus semper esset, adiuvit. Filios suos simplicitate educavit, claro sui exemplo necnon sapienti verbo, ut Deum diligerent, christiana pietate adolescerent atque alios, in primis egenos, curarent cupiens. Ut omnes quadam vita bona uterentur, maxime ipsa perstuduit, cui Dei agnoscenda reverendaque praesentia haud abesset. Cunctos filios Dei esse conscia, homines colebat obsequio, quorum proclivis erat ad bonum intuendum quibusque benigno corde ignoscebat. Quam maxime ad maiorem Dei gloriam semper et cuncta facere appetebat.

Anno 1994 aliquot eius infirmitatis signa apparuerunt, quorum inspectiones medicae ad infaustam diagnosim pervenerunt. Tempus infirmitatis, fiducia in Providentiam, spe in aeternitatem, voluntati Dei omnino commissa, toleravit. Cum primis mensibus anno 1996 valetudo eius in peius esset progressa, die 10 mensis Maii eiusdem anni, propinquorum suorum amicorumque commotione circumdata, dies in terra ad finem pie adduxit. Eius humilis taeitaque vita, plurimarum caritatis actionum multorumque pro bono aliorum impendiorum, ipsi talem aestimationem lucrata est ut Serva Dei, etiam post obitum, magna quidem sanctitatis fama est circumdata. Ab anno 2001 exuviae eius in crypta Cathedralis Matritensis requiescunt.

Sanctitatis propter famam, Servae Dei Causa beatificationis et canonizationis est instituta, Inquisitione dioecesana apud Curiam ecclesiasticam Matritensem a die 17 mensis Decembris anno 2001 ad diem 11 mensis Decembris anno 2004 celebrata. Cuius decretum de iuridica validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum die 17 mensis Novembris anno 2006 edidit. Positione confecta, disceptatum est more consueto an Serva Dei virtutes christianas excoluisset heroico in gradu. Fausto cum exitu, die 16 mensis Ianuarii anno 2020 habitus est Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria diei 13 mensis Aprilis anno

2021 Sessione currente, Servam Dei professi sunt theologales, cardinales iisque adnexas virtutes exercuisse heroum in modum.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae a Derelictis Portilla Crespo, Christifidelis laicae et Matrisfamilias, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 24 mensis Aprilis a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

& Fabius Fabene
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

# **AQUILANA**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Anfrosinae Berardi, Christifidelis laicae (1920-1933)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Tenui eum nec dimittam» (Ct 3, 4).

Brevis Anfrosinae Berardi vita ad perfectionem pervenit per acceptos ac oblatos dolores. Ipsa omnia videre valuit sicut donum Domini, qui eam cuiusdam tenerae eximiaeque dilectionis signis carentem numquam fecit. Itaque verum facta est sanctitatis exemplum.

Serva Dei in Aprutii vico v.d. San Marco di Preturo ortum duxit die 6 mensis Decembris anno 1920, ultima modestorum ac piorum parentum filia. Una post hebdomada Baptisma suscepit. Iam a primis vitae annis benignitate, temperantia et humanitate eminebat. In litterarum ludis amicis erat exemplo et, septem annos nata, in paroecia doctrinam christianam ferventer discere inchoavit. A parocho ipsa eligebatur ut episcopi, paroeciam visitantis ac pueros exquirentis, quaestionibus responderet.

Mense Aprili anni 1931 circiter exeunte, vehementibus ventris doloribus subito laboravit. Sectio chirurgica appendectomiae est adhibita ac iam Serva Dei haud communem fortitudinem doloribus tolerandis tum ostendit. Paulo post iidem dolores denuo graviores facti sunt. Propinqui cuncta sunt conati ut sanaretur, atque duos per menses ipsa Romae vixit ut inspiceretur et valentius curaretur. Sed omnia frustra fuerunt. Condiciones eius, tam confectae, sectionem chirurgicam alteram prohibebant. Cum domo exire non posset, Serva Dei interiorem vitam intendebat atque clarum orationis, oblationis et virtutis apostolatum agebat. Primam Communionem Confirmationemque die 13 mensis Octobris anno 1932 recepit: neglegens doloris, qui illa quoque die cruciabat eam, inclinatione voluntatis in Iesum omnino propendebat. Dein quinque extremos vitae menses super lecto continenter affixa degit. Nec edere valebat ac fere nihilo alebatur. Imagunculas sacras, in primis Patientis Iesu et Virginis Perdolentis, recipiebat et venerabatur. Mariae Sanctissimae intimam benevolamque consuetudinem retinebat. Cum qua in Paradisum ire cupiens, facilitate atque laetitia de sua adveniente

morte loquebatur. Pro peccatoribus et animis purgantibus dolores suos offerebat. Mane diei 13 mensis Martii anno 1933 suscepit Viaticum et se collegit precando. Parentibus, fratribus propinquisque valedicere voluit, quibus ne obitu eius lucturi essent mandavit. Hora decima eiusdem diei decessit.

Servae Dei in vita et in infirmitate spes et fortitudo singulari modo refulgent. Eadem tamen omnibus virtutibus nec exornari defecit. Fides eius, frequenti, fervida et sancto timore Dei plena precatione nutrita, multos aedificavit. Magna caritate cum Domino usque cohaerere cupiebat et eius mundum cor Dei totum semper fuit. Gaudium et serenitatem excitare valebat, necnon nil pro se contingebat at cuncta, quibus muneraretur, Ecclesiae pro egenioribus donare solebat. Omnes caritate et reverentia habebat. Oboedientiam apud Deum acceptabile sacrificium putabat. Numquam motus superbiae manifestavit et se, plane voluntati eius commissam, parvum instrumentum in manibus Dei aestimabat.

Hora obitus eius, quaedam multitudo, praecedente parocho, apud cubile convenit. Omnes eam sanctitatis nomine vitam amisisse sciebant. Parvum corpus veneratione est tractatum atque conditum, postea anno 1969 intus paroecialem ecclesiam translatum.

Hac clara sanctitatis fama, quae progrediente tempore constanter increbuit, Servae Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est incepta. A die 10 mensis Octobris anno 1962 ad diem 1 mensis Ianuarii anno 1971 apud Curiam ecclesiasticam Aquilanam Processus informativus celebratus est, cui a die 28 mensis Octobris anno 1987 ad diem 1 mensis Martii anno 1991 Inquisitio suppletiva est addita. Quorum haec Congregatio de Causis Sanctorum decretum de validitate iuridica die 3 mensis Aprilis anno 1993 edidit. Positione confecta, consuetas iuxta normas an Serva Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset est disceptatum. Consultores Theologi die 17 mensis Martii anno 2020 votum adfirmativum protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 20 mensis Aprilis anno 2021 congregati, Servam Dei professi sunt theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico more exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Anfrosinae Berardi, Christifidelis laicae, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 24 mensis Aprilis a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

& Fabius Fabene
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### VICARIATUS APOSTOLICUS SANCTI RAYMUNDI

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servae Dei Mariae Augustinae Rivas López dictae «Aguchita» (in saeculo: Antoniae Luzmilae), Sororis professae Congregationis Dominae nostrae a Caritate Boni Pastoris († 27 Septembris 1990)

## **DECRETUM SUPER MARTYRIO**

Serva Dei Maria Augustina Rivas López dicta "Aguchita" (in saeculo: Antonia Luzmila) die 13 mensis Iunii anno 1920 nata est in Peruviano oppido v.d. *Coracora*. Quattuordecim annos nata, se Limam contulit, ut apud collegium a Sororibus Congregationis Dominae nostrae a Caritate Boni Pastoris disceret. Ad vitam consecratam allecta, eandem Congregationem ingressa est, ubi professionem religiosam die 8 mensis Februarii anno 1945 emisit. Tres et quadraginta per annos plurima officia Limae perfecit, inter quae, apud scholam "Domina nostra a Caritate Boni Pastoris", munere educatricis functa est pro derelictis seu egenis pupillis. Religiosa eximia, auxilium laboris magistrae novitiarum quoque attulit.

Anno 1988 ad locum v.d. La Florida, in septemtrionali-orientali Peruviae regione, missa est, ubi Congregatio ipsa pro agricolis mulieribus indigenis missionem agebat. Eodem tempore motus Maotsetunganus, v.d. Sendero Luminoso, nefastam actionem ad atrocitatem adhibendam incepit, ut res per armorum certamen everterentur. Primum populus, qui in melius vivendi condiciones mutari vero sperabat, atrocis imperii fautores sustinuerat, at deinde eorum ob vim exercitam metumque instauratum ab iisdem discessit. Motus se et infestum in Ecclesiae instituta ostendit atque iam in conventus et missiones insidias struxerat. Sacerdotes, religiosi et christifideles laici, qui pacem et societatis iustitiam provexissent, erant interfecti. Itaque Ecclesiae opus, quod a ratione rerum evertendarum motus dissidebat, molestum putabatur.

Congregatio tamen ad promovendum sanitatem, institutionem, alimonium et eruditionem, necnon ad catechesim familiis tradendam, apostolatum suum perrexit. Ipsa Serva Dei, etsi se periclitari sciret, missionem, ut facultatem inter egenos manendi, ducebat atque se populo loci interesse decrevit. Suae religiosae familiae charismati fidelis, in nomine Christi caritatem excoluit et misericordiam Boni Pastoris erga omnes patefaciebat.

Die 27 mensis Septembris anno 1990 coetus armis indutus motus v.d. Sendero Luminoso primum urbis v.d. La Florida in forum irrupit, ut omnes incolae se illic congregarent impellens. Sororum antistitam quaeritabant sed, cum eam non invenissent, Servam Dei comprehenderunt. Ei superbo ludibrio, in fidem invehentes, insultabant. Ceteros captivos liberari postulans, se ipsam obtulit atque, cum armati dedignati essent, oculis in caelum fixis precari inchoavit. Coram spectatoribus testibus, eam trucidaverunt, pacificam esse et, caritatis operibus institutionisque actuositate, ab armorum seditione iuvenes abstrahere eam arguentes. Corpus, timoris causa, totam per illam noctem relictum est in foro atque postridie datum est sepulturae. Sic Serva Dei sincero in Evangelii Christi nuntio peracto oblationis vitae sigillum impressit.

Martyrii eius quidem fama in populum loci et intra Congregationem pervagante, Servae Dei incepta est Causa beatificationis seu declarationis martyrii. A die 4 ad diem 16 mensis Octobris anno 2017 apud Curiam ecclesiasticam Vicariatus Apostolici Sancti Raymundi Inquisitio dioecesana habita est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 16 mensis Novembris anno 2018 est approbata. Positione inde confecta, sicuti usitatum, disceptatum est an Servae Dei verum fuisset martyrium. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus celebratus est, adfirmativo cum exitu, die 19 mensis Novembris anno 2020. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria die 4 mensis Maii anno 2021 Sessione occurrente, Servam Dei in odium fidei esse interfectam agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servae Dei Mariae Augustinae Rivas López dictae "Aguchita" (in saeculo: Antoniae Luzmilae), Sororis professae Congregationis Dominae nostrae a Caritate Boni Pastoris, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 22 mensis Maii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

#### SANCTI SEVERI

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Felicis Canelli, Sacerdotis dioecesani (1880-1977)

### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Ignem veni mittere in terram et quid volo? Si iam accensus esset!» (Lc 12, 49).

Votum Iesu, videlicet ut in omnibus hominum vitae spatiis caritatis ignis accendatur, Servi Dei Felicis Canelli habitum spiritualem pastoraleque propositum bene describit. Sociali Ecclesiae doctrina ductus et sincerus filius "externus" Sancti Ioannis Bosco, animas Domino dedit easque fide ardentes reddidit, adversus corruptas sui temporis doctrinas roboravit ac, ut industriosam caritatem exercerent, impulit.

Servus Dei die 14 mensis Octobris anno 1880 Sancti Severi est ortus. Sex annorum aetate patre orbatus est atque, duodecim annos natus, Seminarium Minus ingressus. Sacro presbyterali ordine auctus est die 6 mensis Iunii anno 1903.

Illis ipsis annis novum Ecclesiae modus in temporalia socialesque quaestiones invaluit, quae tunc temporis ad quosdam rei publicae motus, catholicae religioni adversantes, pertinebant, Litteris Encyclicis "Rerum novarum" anno 1891 necnon "Graves de communi re" ad motum democraticum christianum agnoscendum editis. Ita Servus Dei novum presbyteri genus incepit, pro pauperibus operariisque perstudiosi, qui illo violentiae et perturbationis tempore iustitiam dialogumque promoveret.

Primum in ecclesia Sancti Ioannis Baptistae ministerium exercuit, dein rector fuit ecclesiae Sancti Antonii Abbatis. Anno 1905 Salesiani Sancti Ioannis Bosco oppidum invecti sunt, cum quibus charisma communicavit quibusque suum laboris auxilium praestitit ad instituendos laicos, ut "boni christiani honestique civites" fierent. Una cum iis, qui alumni Salesiani fuerant, circulum vulgo don Bosco appellatum condidit, quo vero plurimi orti sunt cuiusdam societatis restaurationis, pro Evangelio caritateque fraterna, artifices. Exploratores Catholicos, Factionem localem popularem, Circulum Operarium v.d. "Marius Chiri", Beniaminas Iuventutis femininae Actionis Catholicae, Parvas Amicas Universitatis Catholicae, Dominas et Parvas Do-

minas, Conferentiam Sancti Vincentii "Christus Rex" nominatam quoque instituit. Cooperatores Salesianos vulgandos, cum Filiis Mariae Auxiliatricis, provexit comitatumque Operis Nationalis Maternitatis et Infantiae in oppido sustinuit. Plurima officia gessit, intus Actionem Catholicam in primis.

Fere quinquaginta per annos munus parochi Crucis Sanctae, in suburbio, insigni quidem zelo summaque fidelitate perfecit. Eucharisticam pietatem promovit et devotionem marianam, ad quas ipse primus vitam spiritualem suam large omnino tradebat. Instituta dioecesana quaedam rexit ac multorum fuit spiritualis moderator, necnon multa maximi momenti apparavit eventa, inter quae, exempli gratia, incoronatio Beatae Virginis a Succursu et primus Congressus Eucharisticus dioecesanus. Altero totius mundi bello et flagrante et exacto, nonnulla adiumenti opera animavit, ut damna armorum eorundemque consequentiae continerentur. Anno 1945 catholicae factioni patrocinatus est, quae ibi Societates Christianas Operariorum Italicorum, ex primis litteris Italici sermonis ACLI appellatas, condidit motumque Exploratorum refecit. Servus Dei christianam fidem societatis in rebus explicandam studuit, non tantum pro factionibus christianis, sed etiam inter rei publicae homines diversam opinionem habentes vel Deum esse negantes, qui eum beneficum populi ducebant cuiusque quaerebant consilium.

Verum sacerdotalium virtutum fuit exemplum. Magisterio oboediens, actuositate humilis, cupiditate iustitiae et veritatis flagrans, agendo prudens. Episcopi, cuius auxilium petebant, iuvenes sacerdotes iuxta eum collocabant, ut ad rectum sacerdotale habitum formarentur. Et unitatem cleri fovebat.

Vesperi die 2 mensis Novembris anno 1977 obiit, cum femur ob casum fregisset. Clarissima existimatio, quam adeptus erat, populi reverentia multiformisque eius caritas tunc floruerunt et hodie quoque florent uti vera sanctitatis fama.

Ex qua ipsa, a die 25 mensis Martii anno 2009 ad diem 30 mensis Novembris anno 2013 Inquisitio dioecesana apud Curiam ecclesiasticam Sancti Severi celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 28 mensis Novembris anno 2014 est approbata. Positione exarata, disceptatum est, consuetas secundum normas, an Servus Dei virtutes christianas in gradu heroico exercuisset. Fausto cum exitu, die 29 mensis Septembris anno 2020 Peculiaris Consultorum Theologorum Con-

gressus est habitus. Patres Cardinales et Episcopi, die 4 mensis Maii anno 2021 Ordinaria Sessione congregati, Servum Dei professi sunt theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico modo excoluisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Felicis Canelli, Sacerdotis dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 22 mensis Maii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

FABIUS FABENE
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### **PLOCENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Bernardi a Matre Pulchrae Dilectionis (in saeculo: Sigismundi Kryszkiewicz), Sacerdotis professi Congregationis Passionis Iesu Christi (1915-1945)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Pro animabus vivere volo, pro pauperrimis, miserrimis praesertim. Prorsus comedit me cupiditas auxilii ferendi, efficacis quidem auxilii in necessitate maxime versantibus».

Servus Dei Bernardus a Matre Pulchrae Dilectionis (in saeculo: Sigismundus Kryszkiewicz), gratia divina sustentus ac apostolica sui sacerdotii sollicitudine impulsus, vires cunctas impendit ad hoc propositum efficiendum. Sui sanctitatis testimonii eloquio, magnanimos homines adtrahit ut se, in eorum vitae vicibus, ad idem propositum adimplendum consecrent.

Servus Dei brevem vitam in Polonia degit, utique septentrionali in regione Masoviae, ubi in oppido v.d. *Mtawa* die 2 mensis Maii anno 1915 est natus. Ita duorum mundanorum bellorum indigna spectavit, quorum alterum septem sui sacerdotii annibus currentibus accidit.

Inter autumnum anni 1928 et anni 1933, de doctrina et religione convenientem institutionem suscepit, deinde novitiatum Congregationis Passionis Iesu Christi est ingressus. Romam missus est ut studia theologica continuaret, ibique vota perpetua nuncupavit ac die 3 mensis Iunii anno 1939 presbyter est ordinatus.

Cum in patriam rediisset, altero totius mundi bello impendente, die 2 mensis Septembris anno 1939 demum ex conventu oppidi v.d. *Przasnysz* fugere est coactus atque ad locum v.d. *Tuczna* venit, Poloniae in orientali parte. Septem menses hic se ad parochum animarum cura adiuvandum praestitit. Postea conventum Congregationis adiit in oppido v.d. *Rawa Mazowiecka*, ubi quinque per annos vixit. Humilis fuit tironum rector, praedicator studiosus, confessarius prudens. Constanter etiam se ad clandestino docendum tradidit. Cum Sovieticorum tormentorum coniectio accidisset, heroum caritatis exemplum praebuit, suis ipsis manibus fodiens ut e ruinis

coopertos eriperet, eosdem umeris suis ad conventum ferens eorumque curans vulnera. Tormentorum coniectionibus valetudinario diruto, parvus conventus, ipsius Servi Dei consilio, factus est locus recreandae spei ac sauciis aegrotisque medicinae faciendae. His in vicibus eius fides in Deum patefacta est, ex qua vim traxit ad qualeslibet homines iuvandos, delectu omni et discrimine remoto.

Post nationem liberatam, Servus Dei oppidi v.d. *Przasnysz* conventus antistes designatus est, ut aedificium ad habitandum utile restitueretur atque populus illius loci quoque corpore et anima adiuvaretur. Servi Dei caritas se praecipue ostendit sacramento Paenitentiae administrando, per quod fidelitate ac perseverantia illius, qui omnes ad viscera misericordiae Patris noscenda perducere cupit, paenitentes recipiebat. Altam spiritualitatem, cuius Passio Christi principatum obtinuit, pro praecipuo suae Congregationis charismate expertus est et docuit.

Typho adfectus, in ipso oppido v.d. *Przasnysz* mortem die 7 mensis Iulii anno 1945 invenit. Plurimi testes existimationem, qua Servus Dei in vita usus est, necnon sinceram eius sanctitatis famam, quae plurimum post obitum eius patuit, una voce comprobant.

Quapropter Servi Dei Causa beatificationis et canonizationis est instructa. Apud Curiam ecclesiasticam Plocensem Inquisitio dioecesana celebrata est a die 10 mensis Ianuarii anno 1985 ad diem 15 mensis Aprilis anno 1991, cuius iuridicam validitatem haec Congregatio de Causis Sanctorum per decretum diei 24 mensis Septembris anno 1993 approbavit. Positio inde est exarata atque disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus Dei in gradu heroico christianas virtutes exercuisset. Die 28 mensis Aprilis anno 2020 Consultores Theologi adfirmative sunt locuti. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 18 mensis Maii anno 2021, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico more excoluisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Forti-

tudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Bernardi a Matre Pulchrae Dilectionis (in saeculo: Sigismundi Kryszkiewicz), Sacerdotis professi Congregationis Passionis Iesu Christi, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 22 mensis Maii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

B Fabius Fabene
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### PAMPILONENSIS ET TUDELENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Mariani Gazpio Ezcurra, Sacerdotis professi Ordinis Augustinianorum Recollectorum (1899-1989)

### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis » (Ps 119, 105). Servus Dei Marianus Gazpio Ezcurra omni vitae tempore praesentiam Dei agnoscere valuit. Ita extraordinariis consecrationis religiosae, apostolatus missionarii ministeriique sacerdotalis virtutibus ornatus est, quae ipsi apud fratres singularem reverentiam attulere.

Servus Dei Ponte Reginae ortus est die 18 mensis Decembris anno 1899, in Hispanica regione Navarrae. Pater lapicida, mater Servi Dei eiusque trium sororum institutioni dedita erat. Puer magni pietatis officii erat. Missam in oratorio Desolatae inserviebat, ubi sacra Augustiniani Recollecti faciebant, quorum et famulatus operam praestabat.

Eius religiosa vocatio in familia floruit, quae iam plurimos consecratos Ecclesiae dederat. Praeparatoriam Augustinianorum Recollectorum scholam in loco v.d. San Millán de la Cogolla ingressus est, novitiatum Monte Acuto perfecit atque die 23 mensis Decembris anno 1915 votorum simplicium professionem emisit. Nomini suo invocationem Purissimae Conceptionis Mariae quidem adiunxit. Studiis peractis, dum apud communitatem Manilensem aderat, presbyter ordinatus est die 23 mensis Decembris anno 1922.

Ad primam Augustinianorum Recollectorum missionem, ad Sinarum Praefecturam Apostolicam Coeiteviae, hodie v.d. *Shangqiu*, est voluntarie profectus. Quo anno 1924 pervenit, ubi usque ad annum 1952 permansit et quibusdam annis Vicarii Generalis primum Praefecturae Apostolicae, dein eiusdem Vicariati Apostolici munere est functus, necnon missionis Augustinianorum Recollectorum moderatoris.

Aliquot post mensibus Sinici discendi sermonis causa, missus est ad regionem missionariam v.d. *Chengliku*. Se catechismo pueris docendo tradidit, catechesi seniorum tradendae, aegrotis visitandis egenisque iuvandis. Regionis ob insidias civileque bellum, quod illo tempore flagrabat, labores angustiasque inter milites ac latrones subire debuit. Demum in missionem v.d. *Yucheng* se contulit. Sententia "oratio et praedicatio" ductus, illo loco,

qui tunc non iam evangelizatus erat, Christum una cum catechistis nuntiare incepit. In missione v.d. *Chutsi* ad catechistas instituendos dein est operatus. Iaponicae incursionis Sinarum reique publicae communistae mutationis annis, suum opus apostolicum exercendum perrexit atque oppidum v.d. *Shangqiu* petivit. Hic milites sediotiosi missionis catholicae domum occupaverunt ac religiosos depraedati sunt bonis eorum. Augustiniani Recollecti testimonium fidei praebere perrexissent, at omnibus operandi facultatibus suis sunt prohibiti. Servus Dei igitur coactus est Sinas relinquere.

Anno 1952 Servus Dei in Hispania novum vitae tempus inchoavit, videlicet conventualis vitae, orationis et ministerii. Primos annos ad religiosos instituendos conventumque Montis Acuti gerendum dicavit. Postea Marcillam motus est, in domum philosophicae et theologicae formationis. Propter mansuetudinem ac prudentiam suam, ut consecratorum et christifidelium laicorum confessarius quaerebatur. Assidue precans inveniebatur necnon, utilis esse volens, et ad humiliora opera facienda erat promptus. Verbi Dei meditatio continenter vitam eius tam denotavit, ut Sacrarum Scipturarum liber, quo ipse utebatur, fere tritus videretur. Vitam communem diligebat, caritatem erga omnes colens, erroribus ignoscens et de aliis bene loquens.

Postremis annis vero dolores fide toleravit. In valetudinarium receptus, die 22 mensis Septembris anno 1989 obiit. Illa sanctitatis fama, quae iam viventem circumdavit eum, post mortem eius usque est confirmata.

Quapropter Servi Dei incepta est Causa beatificationis et canonizationis. Inquisitio dioecesana apud Curiam ecclesiasticam Pampilonensem et Tudelensem a die 10 mensis Februarii anno 2000 ad diem 30 mensis Martii anno 2004 est celebrata. Cuius validitatem iuridicam haec Congregatio de Causis Sanctorum per decretum diei 27 mensis Ianuarii anno 2006 approbavit. Positio inde exarata est atque, consuetas secundum normas, an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset est disceptatum. Die 24 mensis Septembris anno 2019 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus, fausto cum exitu, est habitus. Patres Cardinales et Episcopi, diei 18 mensis Maii anno 2021 in Ordinaria Sessione, theologales, cardinales iisque adnexas virtutes Servum Dei heroico modo exercuisse sunt professi.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Mariani Gazpio Ezcurra, Sacerdotis professi Ordinis Augustinianorum Recollectorum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 22 mensis Maii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

B FABIUS FABENE
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### **CAPUANA**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Columbae a Iesu Hostia (in saeculo: Annae Antonillae Mezzacapo), Antistitae Monasterii Sanctae Teresiae Carmelitarum Discalceatorum Marthenisii (1914-1969)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Meridies Italiae (...) secum humanitatis vividique spiritus copiam fert magnam. Meridiana regio sanctorum magnorum quoque est patria» (Italicorum Episcoporum Instrumentum vulgo Sviluppo nella solidarietà – Chiesa italiana e Mezzogiorno, anno 1989 editum).

In agmine testium vitae et spei Ecclesiae Campanae Columba a Iesu Hostia (in saeculo: Anna Antonilla Mezzacapo) est numeranda, Carmelitarum spiritus sincera discipula, quae, ad pastoralem Ecclesiae actuositatem sustinendam humanitatemque credentium provehendam, suam suique monasterii contemplationis vitam tradidit.

Serva Dei Marthenisii die 15 mensis Iunii anno 1914 ortum duxit. Pueritiam iam habuit virtuosam, quae insigne sanctitatis iter eius significavit. Sedecim annos nata, Monasterium Sanctae Teresiae ingressa est, quod Franciscus Amodio, presbyter Neapolitanus, et soror Maria Teresia a Carmelo (in saeculo: Mathildis Argenziano) anno 1903 condiderant. Professionem simplicem anno 1934 atque sollemnem die 24 mensis Novembris anno 1938, una cum Matre Fundatrice, emisit. Primum sacristae officium gessit, dein novitiarum fuit magistra. Antistitae munere functa est, ab anno 1951 fere continenter usque ad mortem, quae die 12 mensis Augusti anno 1969 vero accidit.

Vigilans Monasterii custos, regulam sanctae Teresiae a Iesu fideliter vivebat et observare docebat, necnon veteriores silentii, orationis et operis temporum consuetudines immo servabat. Huiusmodi expetitae spiritualis altitudinis causa, Carmelus factus est signum urbi, animi virtutum sitienti, quae interiorem quietem praebere valent. Serva Dei sciebat terrenum hominis transitum caritatis exercitio esse designandum, quae cunctarum principium est virtutum. Pietatem Eucharisticam maxime colens, negotia cotidie acta oblationem Deo gratam reddebat. Dominum Iesum Crucifixum diligebat et Spiritum Sanctum et, quam potissimum, Sanctissimam Trinitatem. Bea-

tam Virginem Mariam zelanter precabatur, a qua ut ad divinae voluntatis vias percurrendas eam adiuvaret petebat. Cum cor autem imbueret, pietas eius numquam fuit devotio tantum, at caritatem in proximum excitabat. Promptam ad audiendum, navam in egenorum necessitates, sedulam in moniales se ostendit. Iesum videre ab animabus cunctis dilectum semper sperabat. Inter angustias, quae eius in vita minime caruerunt, perseveravit. Religiosis votis enim tam animadvertebat, ne semper comprehenderetur neque praecepta eius benevole acciperentur. Hoc attamen, quominus se Christo offerre fortitudine pergeret, numquam impediit. Nam mundi transfigurationem, quam Deus ipse promisit, omnibus rebus in caritatem Christi instaurandis compleri sciebat.

Sicut hostia acceptabilis apud Deum, Christum est imitata. Sicut Columba, innoxia et virtutibus adornata, semper digna Christi fuit sponsa. In vita et post obitum, Serva Dei est sancta aestimata. Etsi clausura occuleretur, insignem memoriam sui relinquere valuit. Populus Dei continenter postulavit ut Ecclesia mulierem eam sapientem et fidelem, caritate perfectam virtutumque magistram agnosceret.

Quapropter Servae Dei instructa est Causa beatificationis et canonizationis. A die 1 mensis Iunii anno 1991 ad diem 20 mensis Septembris anno 1993 apud Curiam ecclesiasticam Capuanam Inquisitio dioecesana celebrata est, cui a die 19 mensis Iulii anno 1997 ad diem 1 mensis Novembris anno 1998 Inquisitio suppletiva est addita. Haec Congregatio de Causis Sanctorum iuridicam utriusque validitatem die 18 mensis Februarii anno 2000 decrevit. Positione exarata, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico in gradu exercuisset. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 19 mensis Decembris anno 2019 faustum habuit exitum. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione die 4 mensis Maii anno 2021 congregati, Servam Dei professi sunt christianas virtutes heroum in modum excoluisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Columbae a Iesu Hostia (in saeculo: Annae Antonillae Mezzacapo), Antistitae Monasterii

Sanctae Teresiae Carmelitarum Discalceatorum Marthenisii, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 22 mensis Maii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

 $footnotemark{f BFABIUS}$  Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### BRIXIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Antoniae Lesino, ex Instituto Saeculari vulgo «Piccola Famiglia Francescana» (1897-1962)

### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Deo nostri ipsius oblatio per vitam communionis in mundo, peculiaris est missio in Ecclesia instituti vulgo *Piccola Famiglia Francescana*, ad Deum intus animam hominis viventem omnibus in Christo Domino fratribus nuntiandum».

Sic Serva Dei Antonia Lesino Instituti vulgo *Piccola Famiglia France-scana* describebat charisma, quod ipsa per vota nuncupata in saeculo plane vivere studuit animamque suam "mysticam cellam" reddidit, in qua cotidie "Deo suo et omnibus" se iungeret.

Serva Dei ortum duxit Mediolani die 11 mensis Octobris anno 1897 atque in paroecia Sanctae Mariae Incoronatae, nomine Antoniae Emmae, Sacro Fonte est lustrata. In familia primam accepit institutionem. Iam a pueritia se proclivem ad precationem ostendit votaque religiosa privatim nuncupavit. Iuventutem degit matri saepe infirmae adsidendo opusque fabrile faciendo quadam in textrina.

Patrem Archangelum Mazzotti Ordinis Fratrum Minorum, postea Archiepiscopum Turritanum, cognovit, qui, eius spiritualis factus moderator, eam in pietatem franciscalem introduxit. Sequenti anno regulam Tertii Ordinis Sancti Francisci est professa nomenque Clarae sumpsit. In sequela Christi amplius progredi appetens, die 26 mensis Decembris anno 1932 se in Instituto vulgo Piccola Famiglia Francescana consecravit, quod Servus Dei Irenaeus Mazzotti Ordinis Fratrum Minorum condiderat. Undecim circiter per annos Serva Dei ipsius Instituti humilitatis et ministerii spiritum perstudiose vixit, interiorem vitam fervide coluit, iuxta mentem Vincentiae Stroppa confundatricis, penitus contemplativam. Serva Dei exemplo sorores aedificavit ac munere novitiarum magistrae quoque est functa.

Anno 1943, post matris eius obitum, inter Clarissas Trebiae in Umbria accipi postulavit. Vestem religiosam induit, nomen Clarae Iosephinae ab Infante Iesu suscepit atque simplicem professionem emisit. Mendicantis muneri perficiendo se alacriter tradidit. In Maius Valetudinarium Mediola-

nense tamen anno 1950 est recepta. Servo Dei Irenaeo Mazzotti suadente Abbatissaque Trebiana consentiente, numquam denuo in monasterium rediit. Institutum vulgo *Piccola Famiglia Francescana* iterum ingressa est, quod multum diligebat.

Serva Dei modestiae oboedientiaeque viam, ut ad usque perfectam imitationem Christi perveniret et cor suum ad omnes recipiendos amplificaret, elegit. Cum in Ecclesia nata esset, gratias Domino agebat, veritates fidei assidue meditabatur atque de iisdem ad alios, Evangelii nuntiandi proposito, loquebatur. In communione Iesu et Mariae, secundum Constitutiones Instituti illius temporis, tribus votis et sui ipsius ad sacerdotum sanctificationem offerendi votum adiunxit. Corporis animaeque dolores tolerare valuit, quos vitam ponebat. Ieiunium paenitentiamque egit, silentium meditationemque cupiebat.

Franciscale Coenaculum, quod "Maria Assumpta" appellabatur, Homis apud Brixiam ei est commissum, quod et ut Domus Mater Instituti erat, ad sorores recipiendas adhibita. Industriosa ac patiens, humillima officia complenda Serva Dei privilegia putabat. Paupertate et "laetitia perfecta" sorores horabatur ut sacrificia omnia, sicut dona a Deo, haberent. Indigentes adiuvandos navavit. Aegrotos visitabat et consolabatur verbis, solacio et curis, quas, ut experta quidem aegrotorum ministra, opportune praestare valebat. Quapropter ab omnibus probata est ac propter benignitatem suam admiratione adfecta. Subitanea morte, ob casum autoraedae, die 24 mensis Februarii anno 1962 Brixiae perivit.

Illam propter sanctitatis famam, quae in vita et post obitum Servam Dei circumdedit, eius Causa beatificationis et canonizationis est incepta. Apud Curiam ecclesiasticam Brixiensiem a die 25 mensis Iunii anno 1969 ad diem 17 mensis Ianuarii 1973 Processus Informativus est habitus, cui Inquisitio dioecesana suppletiva die 15 mensis Iunii anno 2006 est adiuncta. Utriusque validitas iuridica agnita est ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 30 mensis Maii anno 2008. Positione exarata, disceptatum est, consuetam secundum normam, an Serva Dei christianas virtutes excoluisset in gradu heroico. Consultores Theologi die 26 mensis Maii anno 2020 votum adfirmativum protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, diei 18 mensis Maii anno 2021 Ordinaria in Sessione, Servam Dei professi sunt theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroum in modum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Antoniae Lesino, ex Instituto Saeculari vulgo "Piccola Famiglia Francescana", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 22 mensis Maii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $m{\mathfrak{B}}$  Fabius Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### SZEGEDIENSIS - CSANADIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Alexandri Bálint, Christifidelis laici et Patrisfamilias (1904-1980)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Vivo iam non ego, vivit vero in me Christus; quod autem nunc vivo in carne, in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me et tradidit seipsum pro me» (Gal 2, 20).

Educator, inquisitor, scriptor, ad curiam pertinens et rei publicae causa vexatus, Servus Dei Alexander Bálint verus fuit homo Dei, in quo haud communes virtutes patefactae sunt, habitum eius plane informantes.

Servus Dei die 1 mensis Augusti anno 1904 intra quandam agricolarum familiam ortus est, in loco v.d. Szeged-Alsóváros, in hodierna Hungaria. Superiora studia apud Clericos Regulares Pauperes Matris Dei Scholarum Piarum peregit atque Philologiae Hungaricae et Historiae doctoris gradum, summa cum laude consecutum, adeptus est in Universitate Szegediensi. Ad docendum licentia habita, apud Magisterium Regium Catholicum Szegediense magistri munere assumptus est, quo scriptis exquisitis magnique commodi eminuit. In Motu Catholico Nationis Iuvenum Agricolarum interesse incepit, Ecclesiae Doctrina Sociali inflatus. Anno 1934 in Facultate Litterarum Universitatis Studiorum Szegediensis docere inchoavit. Eodem anno Saram Magdalenam Németh cognovit, quam insequenti duxit uxorem. Flagrante bello, alumnorum benevolentiam, aequitatem, humanitatem excitabat, cuiusvis generis vexationes et discrimina ob stirpem improbans. Incursionis Germanicae tempore, ad persecutione vexatos eripiendos atque ad egenas familias iuvandas quoque se industriose tradidit. Iam clarum eius christiani catholici exemplum homines, in quos incurreret, penitus movebat.

Anno 1944 mulier eum deseruit atque matrimonii sententiam nullitatis obtinuit ac virum alterum adamavit, ex quo filium genuit. Quem ipsum post Servus Dei sibi uti filium adoptavit.

Popularibus Democraticis Christianis anno 1945 se adscripsit, quorum deinde Rector est factus et popularis legatus electus. Qua causa necnon ob

fidem suam, in invidiam regimini venit et docere prohibitus est, quamquam Professor Ordinarius Ethnographiae in eadem Universitate Szegediensi esset nominatus. Etiam instigatione est inique condemnatus anno 1965, inde cuiusquemodi vigilantiae subiectus. Abscedi coactus, plurimos libros de ethnographia religiosa edidit, qui postea opera potissima sunt habiti.

Saram Magdalenam Németh denuo tecto recepit, quae adversa adfecta erat valeditudine, eamque bonitate ac sui neglegentia curavit. Quae cum obiisset, ipse in morbum incidit. Autoraeda offensus, die 10 mensis Maii anno 1980 Budapestini perivit.

Servus Dei, simplici sinceraque humanitate ornatus, probitatis fideique specimen praebuit. Et in persecutionis tempore laici catholici officiis fidelis permanere valuit. Caritas in Deum, quae totius vitae eius fundamentum fuit et culmen, cotidiana actuositate fulgebat atque cogitationes, verba et mores eius semper finxit. Continenter humilis et pauper fuit, etsi summas intellectus virtutes haberet, promptus in egenos adiuvandos et adversariis percussoribusque ignoscere valuit. Se ipsum et omnia Divinae Providentiae committere solebat.

Permagno iam in vita aestimabatur. Statim post obitum, eius sanctitatis fama sponte increbuit, inter diversos ordines etiam diffusa est ac ultra Hungariae fines. Cum eiusdem incrementum, neque pluribus decenniis a morte eius exactis, numquam imminueret, Servi Dei statutum est Causam beatificationis et canonizationis incipi. De iuridica validitate Inquisitionis Dioecesanae, quae apud Curiam ecclesiasticam Szegediensem - Csanadiensem celebrata est a die 27 mensis Maii anno 2005 ad diem 8 mensis Augusti anno 2006, haec Congregatio de Causis Sanctorum adfirmative locuta est per decretum diei 8 mensis Maii anno 2009. Positione confecta, ut fieri solet disceptatum est an Servus Dei in gradu heroico virtutes christianas excoluisset. Consultores Theologi die 24 mensis Septembris anno 2020 vota sua protulerunt fausta. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione die 4 mensis Maii anno 2021 congregati, Servum Dei professi sunt theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico more exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Alexandri Bálint, Christifidelis laici et Patrisfamilias, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 22 mensis Maii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathbb{S} \, \omega.

 $\maltese$  Fabius Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### ROTTENBURGENSIS-STUTGARDIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Ioannis Philippi Jeningen, Sacerdotis professi Societatis Iesu (1642-1704)

#### **DECRETUM SUPER MIRACULO**

Venerabilis Servus Dei Ioannes Philippus Jeningen Dryopoli in Bavaria die 5 mensis Ianuarii anno 1642 ortum duxit. Quattuordecim annos natus, Societatem Iesu ingredi postulavit, at, obsistente patre, non est admissus. Dissensio illius septem annos provecta est, quibus progredientibus Venerabilis Servus Dei semper fidelis ac perseverans in proposito suo permansit. Societatem Iesu enim ingressus est anno 1663. Annis novitiatus, docendi opus gessit. Die 11 mensis Iunii anno 1672 sacro presbiterali ordine est auctus.

Ad v.d. Ellwangen oppidum pervenit et commissa est ei aedicula, Beatae Mariae Virgini dicata, quo populus peregrinari solebat. Peregrinorum increbrescente numero, ei concessum est novam ecclesiam condere apud montem v.d. Schönenberg, cuius pars aedicula esset. Ut missionarius proficisci cupiebat, ut vitam, si occasio fuerit, martyrio profunderet. Eius apostolicum opus attamen se in ruralibus missionibus circa Ellwangen continuit, propter quod admodum notus fuit. Loca regionesque visitabat, ad moralis catholicae vulganda praecepta religionemque provehendam. Apostolatus eius dioecesium Augustanae Vindelicorum, Constantiensis, Eystettensis ac Herbipolensis regionem tetigit. Fiducia in Providentiam, devotio erga Virginem Mariam magnaque pietas ad Eucharistiam actiones eius continenter informaverunt. Fides eius, haud communibus donis exornata, erat firma. Vera sanctitatis fama circumdatus, Ellwangen in oppido die 8 mensis Februarii anno 1704 obiit. Summus Pontifex sanctus Ioannes Paulus II eius heroicas virtutes die 21 mensis Decembris anno 1989 agnovit.

Beatificationis respectu, Causae Postulatio cuiusdam viri, uxorati atque duos liberos habentis, sanationem, miram aestimatam, huius Congregationis de Causis Sanctorum iudicio subiecit.

Vergente anno 1984, vir superiori abdominis dextera parte acribus doloribus laboravit, cum febri ardentissima, nausea et vomitu. Antibiotica et alia medicamenta ad dolorem minuendum ei sunt praescripta, sed ad nullam rem profuerunt. Primo die mensis Ianuarii anno 1985 eius vesica biliaris chirurgicam per sectionem ablata est. In valetudinarii partem ad animum restituendum translatus et ventilatori mechanico nexus, res eius graves ac periculosae erant atque, novis vitiis insurgentibus, in peius mutare non desinebant. Ab *Ellwangen* oppido translatus est Ulmam. Cum gravis haemorrhagia digestiva prodivisset, sectio chirurgica altera est adhibita, quae autem minime exoptatum exitum habuit. Condiciones clinicae tam gravissimae manebant, ut nemo aegrotum convalescere ullo modo exspectaret. Curatio, quae adhuc adhibita erat, non ultra est commutata.

Die 1 mensis Ianuarii postrema quoque Sacramenta viro impertita erant atque a die illo familiares Venerabili Servo Dei Ioanni Philippo Jeningen, cuius devotionem propter locum et eius sancti clarique viri famam valde excolebant, preces peragere inceperunt. Invocatio eorum univoca et assidua fuit: et domi et per viam precabantur, tam in valetudinario quam in ecclesia. Alii propinqui se precationi eorum iunxerunt, in ecclesia vici v.d. Westhausen praesertim, ubi quoddam Venerabilis Servi Dei simulacrum continebatur. Itaque amplior ortus est hominum precationumque motus. Post quattuor ardentissimae constantis febris hebdomadas, necnon post tres hebdomadas a prima sectione peractas et unam ab altera, calor usque ad naturalem gradum deminuit. Die 24 mensis Ianuarii vir e veterno experrectus est, sponte spirabat atque cibis digestu facilioribus eum alere inceperunt. Valetudo inusitata celeritate confirmata est: vir ut solebat edere inchoavit, pervigilantem industriosumque se ostendebat, ullo sine cerebri detrimento, et denique, die 8 mensis Februarii anno 1985, cum ad sanitatem perductus putaretur, de valetudinario est demissus.

Concursus temporis et consequentia ergo patent, inter Venerabilis Servi Dei invocationem et viri sanationem, qui, naturali socialique vita pollens, sanus vixit.

De hac sanatione apud Curiam ecclesiasticam Rottenburgensem-Stutgardiensem a die 7 mensis Novembris anno 2011 ad diem 6 mensis Maii anno 2013 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius haec Congregatio de Causis Sanctorum de iuridica validitate decretum die 7 mensis Novembris anno 2014 edidit. Medicorum Consilium, diei 23 mensis Ianuarii anno 2020 in sessione, sanationem celerem, perfectam ac constantem, necnon ex scientiae legibus inexplicabilem esse declaravit. Inde et Consultores Theologi die 14 mensis Ianuarii anno 2021 et Patres Cardinales et Episcopi die 1 mensis Iunii eiusdem anni congregati, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum adfirmativum protulerunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo divinitus patrato per intercessionem Venerabilis Servi Dei Ioannis Philippi Jeningen, Sacerdotis professi Societatis Iesu, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam viri a "colecisti acuta alitiasica flemmonosa, grave sepsi, polmonite con insufficienza ventilatoria, emorragia digestiva da ulcera gastroduodenale, emobilia".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Iunii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. 88 S.

FABIUS FABENE
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

## ACTA DICASTERIORUM

### DICASTERIUM PRO EPISCOPIS

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Dicasterio pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus PP., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 2 Iulii 2022. — Episcopali Ecclesiae Veronensi Exc.mum P.D. Dominicum Pompili, hactenus Episcopum Reatinum.

- Praelaturae territoriali Chotensi R.D. Victorem Aemilianum Villegas Suclupe, Ordinis Augustinianorum Recollectorum sodalem, hactenus Vicarium Provincialem in Peruvia.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Regianensi R.D. Alvarum Chordi Miranda, e clero dioecesis Victoriensis, hactenus in archidioecesis Sancti Iacobi in Chile Parochum, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 5 Iulii. Archiepiscopali Ecclesiae Aquensi in Gallia Exc.mum P.D. Christianum Delarbre, e clero archidioecesis Auxitanae, hactenus Universitatis Catholicae Tolosanae Rectorem.
- die 6 Iulii. Titulari Episcopali Ecclesiae Mustitanae in Numidia R.D. Petrum Przyborek, e clero archidioecesis Gedanensis, ibique hactenus Moderatorem Officii Dioecesani de rebus pastoralibus, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 7 Iulii. Episcopali Ecclesiae Ruthenensi Exc.mum P.D. Lucam Meyer, e clero dioecesis Valleguidonensis, ibique hactenus Vicarium Generalem.
- die 9 Iulii. Metropolitanae Ecclesiae Montis Pessulani Exc.mum P.D. Norbertum Turini, hactenus Episcopum Elnensem.

- die 12 Iulii 2022. Episcopali Ecclesiae Novae Ulmae P.D. Caeddam Villelmum Zielinski, hactenus Episcopum dioecesis de Fairbanks.
- die 13 Iulii. Episcopali Ecclesiae de Punta Arenas Exc.mum P.D. Ansgarium Ferdinandum Blanco Martínez, O.M.D., hactenus Episcopum dioecesis Sancti Ioannis Baptistae de Calama.
- die 15 Iulii. Episcopum Coadiutorem Carcassonensem et Narbonensem Exc.mum P.D. Brunonem Valentin, hactenus Episcopum titularem Vasionensem et Auxiliarem dioecesis Versaliensis.
- die 16 Iulii. Titulari Episcopali Ecclesiae Tamadensi Exc.mum P.D. Franciscum Leo, e clero archidioecesis Marianopolitanae ibique Vicarium generalem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Episcopali Ecclesiae Malagensi-Soatensi R.D. Felicem Mariam Ramírez Barajas, e clero eiusdem dioecesis Malagensis-Soatensis, ibique hactenus Vicarium Generalem et Parochum.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Nisenae in Lycia R.D. Eligium Richardum Domínguez Martínez, e clero archidioecesis Sancti Christophori de Habana, ibique Rectorem Sanctuarii S. Lazari, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Episcopali Ecclesiae Placentinae in Hispania R.D. Ernestum Iesum Brotóns Tena, e clero archidioecesis Caesaraugustanae, hactenus Directorem Institutionis vulgo dictae «Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA)».
- Archiepiscopum Coadiutorem archidioecesis Granadensis Exc.mum P.D. Iosephum Mariam Gil Tamayo, hactenus Episcopum dioecesis Abulensis.
- Metropolitanae Ecclesiae Perusinae-Civitatis Plebis R.D. Ivanum Maffeis, e clero archidioecesis metropolitanae Tridentinae, hactenus ibique Parochum.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Nepesinae R.D. Valterum Eerbì, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
- die 21 Iulii. Episcopali Ecclesiae Montis Politiani Clusinae Pientinae, unitae in persona Episcopi Metropolitanae Ecclesiae Senensi Collensi -

Ilcinensi, Em.mum D.num Augustum Paulum S.R.E. Card. Lojudice, Archiepiscopum Metropolitam Senensem-Collensem-Ilcinensem.

die 23 Iulii 2022. — Episcopali Ecclesiae Metensi Exc.mum P.D. Philippum Ballot, hactenus Archiepiscopum Camberiensem ac Maurianensem et Tarantasiensem Episcopum.

die 29 Iulii. — Episcopali Ecclesiae Mazariensi R.D. Angelum Giurdanella, e clero dioecesis Netensis, ibique hactenus Vicarium Generalem.

die 3 Augusti. — Episcopali Ecclesiae Sancti Ioannis in Brasilia Exc.mum P.D. Iosephum Carolum Brandão Cabral, hactenus Episcopum Almenarensem.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in Udienza:

Mercoledì, 20 luglio, Le Loro Altezze Serenissime il Principe Albert II e la Principessa Charlene di Monaco;

Lunedì, 1° agosto, S.E. RATU WILIAME MAIVALILI KATONIVERE, Presidente della Repubblica di Fiji.

Il Santo Padre ha compiuto un Viaggio Apostolico in Canada, nei giorni 24-30 luglio.

#### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

|          |          | I        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | luglio   | 2022     | S.R.E. Mons. Nicola Girasoli, Arcivescovo tit. di Egnazia Appula, finora Nunzio Apostolico in Perù, <i>Nunzio Apostolico in Slovacchia</i> .                                                                                                                                                                                                            |
| 7        | <b>»</b> | »        | S.R.E. Mons. Joseph Spiteri, Arcivescovo tit. di Serta, finora Nunzio Apostolico in Libano, <i>Nunzio Apostolico in Messico</i> .                                                                                                                                                                                                                       |
| 16       | *        | <b>»</b> | Il Rev.do Mons. Walter Erbì, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Nepi, con dignità di Arcivescovo, <i>Nunzio Apostolico in Liberia</i> .                                                                                                                                                                          |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | S.R.E. Mons. Paul Tschang In-Nam, Arcivescovo tit. di<br>Amanzia, finora Nunzio Apostolico in Thailandia, Cam-<br>bogia, Myanmar e Delegato Apostolico in Laos, <i>Nunzio</i><br><i>Apostolico nei Paesi Bassi</i> .                                                                                                                                    |
| 20       | <b>»</b> | <b>»</b> | S.R.E. Mons. Walter Erbì, Arcivescovo tit. eletto di Nepi,<br>Nunzio Apostolico in Liberia, <i>Nunzio Apostolico in Sierra</i><br><i>Leone</i> .                                                                                                                                                                                                        |
| 30       | »        | »        | S.R.E. Mons. Santiago De Wit Guzmán, Arcivescovo tit. di Gabala, finora Nunzio Apostolico nella Repubblica Centrafricana e in Ciad, Nunzio Apostolico in Trinidad e Tobago, Antigua e Barbuda, Belize, Grenada, Repubblica Cooperativistica della Guyana, Saint Kitts e Nevis, San Vincenzo e Grenadine, Suriname, e Delegato Apostolico nelle Antille. |

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

| 19 | $_{ m giugno}$ | 2022 | L'Ill.mo Dott. Francesco Nunzio, finora Capo Ufficio nella |
|----|----------------|------|------------------------------------------------------------|
|    |                |      | Segreteria per l'Economia, Vice Direttore dell'Ufficio del |
|    |                |      | Fondo Pensioni « ad quinquennium ».                        |

- 1 luglio » L'Ill.mo Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense «donec aliter provideatur».
- 5 » » Il Rev.do Mons. Philippe Curbelié, finora Capo Ufficio nel Dicastero per la Cultura e l'Educazione, Sotto-Segretario del Dicastero per la Dottrina della Fede «ad quinquennium».
- » » S.E.R. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di Cagliari, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana «ad quinquennium».

12 luglio 2022 La Dott.ssa Christine Maria Grafinger, già Archivista Senior dell'Archivio della Biblioteca Apostolica Vaticana, Membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche « ad quinquennium ».

> Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Anders Arborelius, O.C.D., Vescovo di Stockholm (Svezia); Jose F. Advincula, Arcivescovo di Manila (Filippine); José Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa; Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi; gli Ecc.mi Mons.ri, la cui nomina cardinalizia è stata recentemente annunciata: Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; Lazzaro You Heung-sik, Prefetto del Dicastero per il Clero; Jean-Marc Aveline, Arcivescovo di Marseille (Francia); Oscar Cantoni, Vescovo di Como (Italia); gli Ecc.mi Mons.ri Dražen Kutleša, Arcivescovo di Split-Makarska (Croazia), e Paul Desmond Tighe, Segretario del già Pontificio Consiglio della Cultura; il Rev.mo Padre Dom Donato Ogliari, O.S.B., Abate dell'Abbazia di San Paolo fuori le Mura e Amministratore Apostolico dell'Abbazia Territoriale di Montecassino (Italia); la Rev.ma Suora Raffaella Petrini, F.S.E., Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; l'Ill.ma Dott.ssa Maria Lia Zervino, Presidente dell'Unione mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche, Membri del Dicastero per i Vescovi «ad quinquennium».

La Rev.ma Suora Yvonne Reungoat, F.M.A., già Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Membro del medesimo Dicastero per i Vescovi «usque ad octogesimum annum aetatis».

### NECROLOGIO

| 2        | luglio   | 2022     | Mons. Laurent Noël, Vescovo em. di Trois-Rivières ( $Canada$ ).                                                                                          |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sua Em.za il Sig. Card. Claudio Hummes, O.F.M., del Titolo<br>di S. Antonio da Padova in Via Merulana, Prefetto em.<br>della Congregazione per il Clero. |
| 7        | <b>»</b> | *        | Mons. Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez, C.SS.R., Vicario Apostolico di Reyes ( $Bolivia$ ).                                                               |
| 8        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. George Jonathan Dodo, Vescovo di Zaria (Nigeria).                                                                                                  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Mons. Angel Nacorda Lagdameo, Arcivescovo em<br>. di Jaro $(Filippine). \label{eq:filippine}$                                                            |
| 11       | <b>»</b> | *        | Mons. Joseph Mittathany, Arcivescovo em. di Imphal $(India)$ .                                                                                           |
| 12       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Ivo Fürer, Vescovo em. di Sankt Gallen (Svizzera).                                                                                                 |
| 16       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. José Guadalupe Galván Galindo, Vescovo em. di Torreón ( $Messico$ ).                                                                               |
| 18       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Egidio Caporello, Vescovo em. di Mantova ( <i>Italia</i> ).                                                                                        |
| <b>»</b> | *        | *        | Mons. José Diéguez Reboredo, Vescovo em<br>. di Tui-Vigo ( $Spagna$ ).                                                                                   |
| 23       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Venant Bacinoni, Vescovo em. di Bururi ( $Burundi$ ).                                                                                              |
| 26       | <b>»</b> | *        | Mons. Bruno Foresti, Arcivescovo-Vescovo em<br>. di Brescia ( $Italia$ ).                                                                                |
| 27       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Paul Bertrand, Vescovo em. di Mende (Francia).                                                                                                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Mons. Luis Morgan Casey, Vescovo tit. di Mibiarca, già Vicario Apostolico di Pando (Bolivia).                                                            |
| 30       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Martin Luluga, Vescovo em. di Nebbi ( $Uganda$ ).                                                                                                  |
| 31       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Hubert Coppenrath, Arcivescovo em. di Papeete ( $Tahiti$ ).                                                                                        |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Hubertus Leteng, Vescovo em. di Ruteng ( $Indonesia$ ).                                                                                            |
| 2        | agosto   | *        | Mons. Luis Augusto Castro Quiroga, I.M.C., Arcivescovo em. di Tunja $(Colombia)$ .                                                                       |
| 5        | »        | *        | Mons. Reginald Michael Cawcutt, Vescovo tit. di Egabro, già Ausiliare di Cape Town (Sud Africa).                                                         |